











Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3

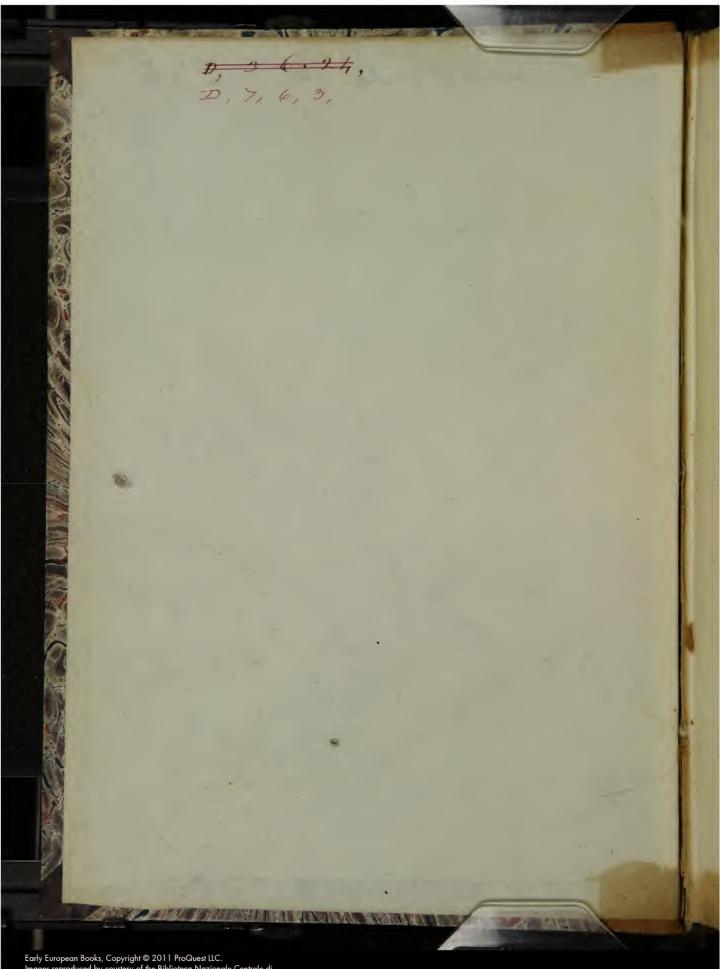

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3



Tibro da compagnia o vero di fraternita di battuti:





Prefoli bro siz Galbértaccio Gia Sopo gifut Giano gerinbotti e ge fun figliuo li 3+ feliopa Gest valbertaccio fiscien Geranno ne mon i altri geloro lopo j'a tener e piu Se e gis otopena fisce omuni gas one; pavale e gompero albertuccio gesto li bro a fizz gimassi el se gibingo gacini estato la jo del fitta di tener gio gesto Libro d'Albertaccio, d'Incopo di L'Verdiano, d'Antonio, di L'Uonata de Rimbotti ... 1, a qual Famislia discende da Aminiato al Tedesco.

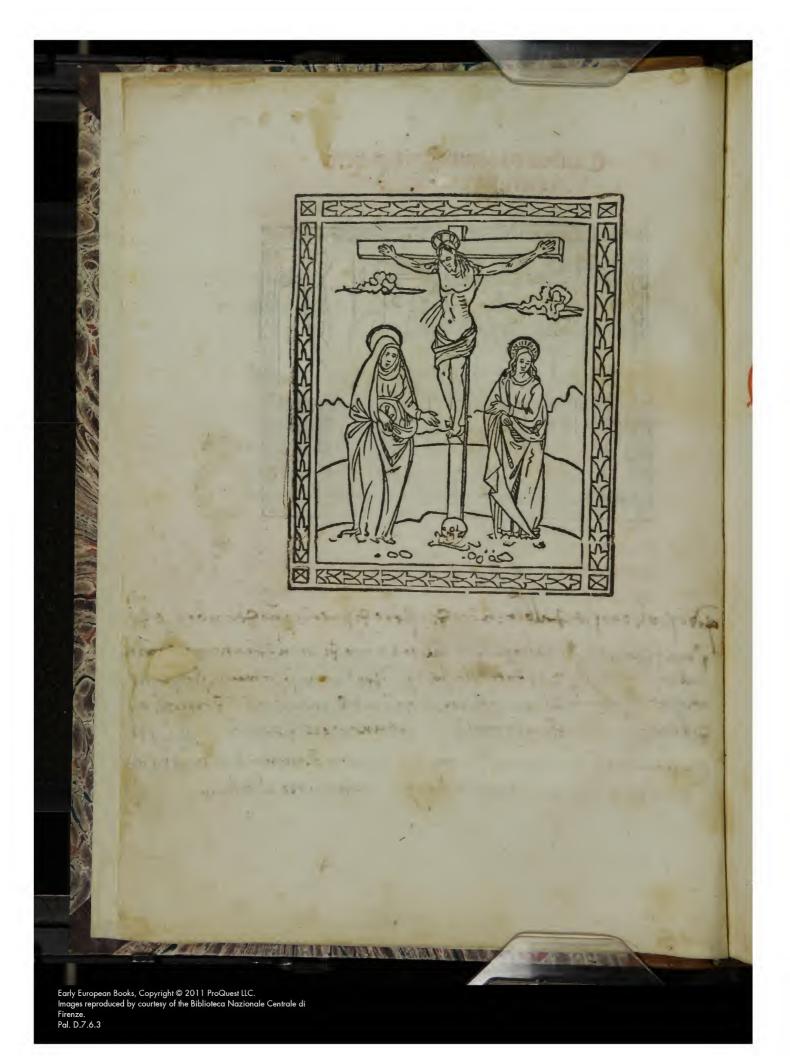

Tibro da rompagnia o nero di fraternita di battuti
Riccuendo alcuno nouitio uno facerdote so uno de
fratelli in suo luogo inginochiato allato allaltare im
pongha aparole il Alistercre mei deus roccione
ledue parti il Souernatore faccia cenno: remaestri
de nouitij códuchino dentro ilnouitio: r se inginocchi
no alla predella dello altare. In nomine patris r filij
r spiritus suncti amen.

Flerere mei deus secundum magnam mi sericordiam tuam. at secudum multitu dinem miserationum tuarum: Dele iniquitaté meam. H mplius lana me ab iniquitate mea z a peccato meo múda me. Q noniam iniqui tatem meam ego cognosco: 7 peccatum meuz contra me est semper. T ibi soli peccaui z ma lum coră te feci: vt instificeris in sermonibus tuis vuincas cum indicaris. Cce enim i ini quitatibus coceptus sum: 7 in peccatis concepit me mater mea. (ce eniz veritatem vile risti: incerta vocculta sapientie tue manisesta stimibi. A sperges me domine bysopo z mű daboz: lauabis me z super ninem de albaboz. Muditui meo vabis gaudiñ z letitiam: z exul tabunt offa bumiliata. Huerte faciem tuam 911

11

a pecatis meis: 7 omnes iniquitates meas de le. a or mundum crea i me deus: z spiritum rectum innous in visceribus meis. ne proijcias me a facie tua: 7 spiritum fanctum tuum ne auferas a me. Redde mibi letitiam faluta ris tui: 7 spiritu principali confirma me. To cebo iniquos vias tuas: z impijad te conuer. tentur. Libera me de sanguinibus deus de? salutis mee: 7 exultabit lingua mea institiam tuam. Tomine labia mea aperics: 7 08 men annūtiabit laudē tuam. O noniā si voluisses sacrificium dedissem: vique bolocaustis non velectaberis. Sacrificium veo spiritus cotri bulatus: cor cotritum 7 bumiliatum deus no despicies. Benigne sac domine in bona volu tate tua syon: vt bedificctur muri bierusalem Tuc accetabis facrificium institie oblationes 7 bolocausta: tūc imponent super altare tuum vitulos. Gloria patri 7 filio 7 spiritui sancto Bient erat in principio 7 nune 7 semper: 7 in secula seculozamen.

Riricleyson. R pelcyson. R iricleyson. Da ter noster. Secreto i sino a ne nos. R. Et ne nos inducas i temptationem. R Sed libera nos a malo. Postende nobis domine miserico.

diam tuam. K Et salutare tung da nobis, . Saluum fac seruum tuum domine. R Bens meus sperantem inte. & Esto ei domine tur ris fortitudinis. R. A facie inimici. &. ADit 11 te ci domine auxiliu de sancto. R Et de syo ta tuere eum. Domine eraudi oratione meaz 0 K. Et clamor me? ad te veniat orem? Dratio er, Flectissimi fratres domină nostruz Fesuz 169 christum pro boc famulo tuo: Qui ad de, Im ponedum vanitatem seculi pro ems amore fe cũ stinat vt donct ci spiritum sanctū qui in obser cs uatia mandatorum dei 7 capitulox nostroruz 011 sibi continue ocsideriu accedat za mundi im tri pedimentis vel vano desiderio cor eius custo 110 diat vt sicut mutatus est introitu fraternitatis lū buins: Ita manus dertere suc in eo virtutent m boni opis perfectione confirmet vabomni ce 169 citate cor eius aperiat: ac lume eternitatis sue um gratie dono concedat: Qui vinit & regnat cuz icto deo patre i vnitate spiritus sancti deus pom zin nia fecula feculoz, & Amen. Colto alnouitio. Bratello che adimanditu. Risponda. Tami 109 sericordia di dio z lapace diquesta copagnia. 1109 pregbiati che obserui ecomandameti di dio z linostri capitoli z sarane pienamte cosolato. 1109 Zuri efratelli rispodino. Dio glienedia lagratia. 1001 am



tans guttura. Accende lumen sensibus: infunde amozem coedibus infirma nostri coe pozis virtute firmans perpetim. Mostem re pellas longins: pacemqz dones protinus duc tore sic te premio: vitemus omne nopiuz. Der te sciamus da patrem noscamus atqq filium te virinfas spiritum: credamus omni tempore. Tozia patri domino: natoque qui a moz tuis: surrexit ac paraclyto in seculorum secula, Amen. . Emitte spiritum tuum z crea, buntur. R. Et renouabis facié terre. Diem? Eus qui corda fidelium sancti spia Drano ritus illustratione vocuisti: va nobis i co dem spiritu recta sapere: 2 de eius semper có solatione gaudere. Per dominum nostrū Ibe sum christum filium tuum: qui tecum viuit z regnat in vnitate einsdez spiritus sancti deus per omnia secula seculorum . K. Amen. Ecra questa oratione uno per parte viturti uada a dire alquante parole a nonitij velcontento che ban no preso della loro venuta r cósorradoli ad observatias tolti dumi vimano anouitij r recati in visparte voue tu cti efratelli possino andare a vare loro lapace vicendo. Par tibi frater. Ilgo. impoga leguedo ogni choro itino verso rpe ocu laudam? re. Logregati i choro amacin tino ilgo, inclinato co voce piana vica. Dater noster. aiiij

व् ० र म

37

in

111

10.

14:

101

ffi

110

111



no e perducat te in vitam eternā. K. Amen. Doza per tutti siconfessitui

I nos confitemur deo omnipotenti glos riose Abarie virgini apostolis quoq3 Pe, tro & Paulo & omnib9 fanctis: & tibi patri nos peccasse nimis in lege dei z buius fraternita. tis capitula: Precamur Adariam virginem z omnes sanctos & sanctas dei & te pater vt ores propobis ad dominum Ibesum Ebristum. Elgouernatore risponda Misereatur a commetta lab solutione. Disereatur vestri omnipotens deus voimissis omibus peccatis vestris perducat vos dominus ad vitam eternam. K. Amen. Estendoni sacerdote. Hbsolutionem z remissio nem omnium peccatorum uestrorum tribuat vobis omipotes z misericors vis. K. Amē. Quello che ha vecto inhe domne benedicere o vero vn altro inginocchiato allaltare vica. Angeluz nobis medicu salutis. Deus mitte de celis Rapha elem:vt omnes sanet egrotos pariterque no stros virigat actus orenus. Statio

Eus qui Raphaelem archangelum Thobie famulo tuo properati prenium direri stirt inter vie discrimina donasti custode: Da vi eius des protegamur auxilio: quatenus z vi te presentis vitemus pericula: z ad gaudia va

63

ñe

uz

rį

me

·60

C33

3

19

ica



Te Abaria gratia plena domi nus tecum. Rispondino nella me desima voce. Benedicta tu in mulie ribusabenedictus fructus ventris tui Ibelius. Hizi alquanto lanoce Elgo nernatore. O omine labia mea a peries. Cbo. k. Et os meum annuntiabit lau dem tuam. deo. Deus i adiutorium meum in tende. Lbo. F. Bomine ad adiunandus me fe stina. 480. Blozia patri z filio z spiritui sanz cto. Sicut erat in principio 7 núc 7 semper: 7 in secula seculorum ame alleluya. Edua fratel li a chi e comeño i mezo alchozo alleggio incomincino in voce loinnitatorio. Hue maria gratia plena dominus recum Questo medesimo có pari voce risponda il chow. Auc maria gratia plena dominus tecum. Se guitino edua choristi sermandosi voue vedranno anspe ctando infine larisposta veleboro. Intistatorium. Enite exultemus domino: inbilemus ded salutari nostro: Preocupemus saciezeius in confessione z in psalmis inbilemus ci. Auc maria gratia plena dominus tecum. Quoniam de us magnus dominus trer magnus super om nes deos: Quoniam nó repellet dominus ple bez suā: Quia i manu cio sunt oce fines terre:

Taltitudines montin ipse cospicit. Bas tecuz. q uoniam ipsius est mare 7 ipse fecit illud: 7 aridaz fundancrut manus ems: Tenite adoze mus z procidamus ante deu: Ploremus corá domino qui fecit nos: Quia ipse est dominus deus noster: Illos autez populus eius 7 oues pascue eius. Aue maria gratia plena dominus tecu nodie si vocezeius audieritis: Aolite obdu rare corda vestra: Sicut i exacerbatione secu dű vič temptarionis i veserto: vbi téptauerűt me patres uestri:probanerut z viderut opera mea. Bomnus tecu. Q uadragita annis propimus fui generationi buic: 2 diri femp bij errāt corde: ipsi vero no cognoner ut vias meas quibus iurani in ira mea: Si introibunt in re quiem meam. Aue maria gratia plena cominus te cum, Gloria patri 7 filio 7 spiritui sco: Sicut erat i principio v núc v semp v i secula seculo, rum amé. Bús tecu. Aue maria gratia plena. Bo minus tecum. Beguita lbymno ilquale bano aimpor re edua fratelli: vilprimo choro ha aripigliare ilprimo capitolo z seguitarlo tutto ciaschedun choro eluerso suo Tem terra pontus etdera - Dymnus. colunt adorant predicant trinam regentem machinam claustrum marie baiulat. Qui luna solz omnia descruunt per tempora Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

ra perfusa celi gratia: gestant puelle viscera ? Beata mater munere cuius supernus artifer ie rā mundum pugillo cótinens ventris sub archa clausus est. Beata celi nuntio secunda sancto us spiritu vesideratus gentibus cuius per aluuz 169 fusuelt. Gloria tibi domine qui natus es d eci virgine cum patre sancto spiritu i sempiterna du secula amen. Antipbona laquale ba aintonare ilgo. cu Benedicta in mulicribus. Primo Pfalmo. rut Omine dominus noster: Thipigli ilprimo co ra ro: 2 cost seguiti ilsecondo ilsuo versi Quam admira Il. bile est nomen tuum in vuinersa terra. Quo er, niam eleuata est magnificetia tua: super celos 699 erroze infantium z lactentium perfecisti launre dez propter inimicos tuos: vt destruas inimi cum z vltorem. Quoniaz videbo celos tuos: usic opera digitozum tuorum: lunaz z stellas que ncut tu fundasti. Quid est bomo quod memores ulo eins: aut filius bominis quoniam visitas eu. BO minuifti cuz paulominus ab angelis : glozia ושנון z bonoze cozonasti eum z constituisti eum su limo per opera manuum tuarum. o mnia subieci ) fuo cisti sub pedibus eius: oues z boues: vniuer, 119 sas: insuper 7 pecora campi. Tolucres celi 7 E11/ pisces maris: qui perambulat semitas maris 113

omine dominus noster: quam admirabile est nomen tuum in vniuer sa terra. Tloria patri v filio v spiritui sancto. Sicut erat i pri cipio r núc r semper: r in secula seculo pamé. finika vno de fratelli a chi fia comesso la leguente anti phona che intono ilgouernatore z cosi laltre. Antipho. Benedicta tu i mulicribus abenedicto fructo vetristui Antiphona vel secondo psalmo. Sicut mirra, Dis-Eli enarrant gloria dei: 7 opera manuuz eins annuntiat firmamëtum. Ties diei eructat verbum: 7 nor nocti indicat scietiam. n on funt loquele negz fermones: quorum nó audiantur voces corum. In omnem terram exiuit sonus eorum: 7 in fines orbis terre ver ba eoz. In sole posuit tabernaculum suum: r ipse tanqua sponsus procedens de thalamo fuo. ex pultauit vi gigas ad curredam viam: a summo celo egressio eins. Et occursus eins vsq3ad summum eins: nec est qui se abscodat a calore eius. T ex domini îmaculata conuer tens animas: testimonium domini fidele sapi entiam prestas parnulis. I ustitie domini re cte letificantes corda: preceptum domini luci dum illuminans oculos. T imor domini san ctus permanet i seculum seculi: iudicia domi

e ni vera instificata i semetipsa. Desiderabilia super aurum 7 lapidez pretiosum multum: 7 ni. dulciora super mel z famum. Et eniz seruus tuus custodit ea: in custodiendis illis retribu tio multa. Delicta quis intelligit ab occultis meis muda me one: zabalienis parce fuo tuo imi 8 i mei non fuerint dominati: tunc îmacula, 6. tus ero z emundaboz a velicto maximo. Et crunt vt complaceat eloquia oris mei: 7 medi 1113 tatio cordis mei i conspectu tuo semper. To lei mine adiutor meus: 2 redemptor meg. Tlom. ria patri z filio z spiritui sancto. S icut crat i nó principio r nunc r femper: r in fecula feculox 1111 amen. Antiphona. Sicut mirra electa odore vedisti er fuauitatis sancta deigenitrix. Ant. Ante thou. 18. 11: Omini est terra z plenitudo ei?: 02bis ter 110 rarum z vniuersi: qui babitat i eo. Q uia m: ipfe super maria fundauit eum: 2 super flumi 1115 na preparauit eum. O nis ascendet in monté dat Dominicant 95 stabit in loco fancto eiuse In uer nocens manibus z mundo corde: qui no acce ige pit inuano animam suam: nec iurauit in volo ire proximo suo. n ic accipiet benedictionem'a ıci Domino: 7 miserico: diam a deo salutari suo. an n ec est generatio querétium eum: querentif 111 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. D.7.6.3

faciem dei Jacob. Attollite portas pricipes vestras: z eleuamini porte eternales: z introi, bit rex glorie. Quis est iste rex glorier dominus fortis zpotens dominus potés in prelio. Attolite portas principes vestras: 7 eleuami ni porte eternales: 7 introibit rer glie. Quis est iste rer glorie ? dominus virtutum ipse est rex glorie. Tloria patri z filio z spiritui scó! Sicut crat in principio a nunc a semp: a in se cula seculorum amen. Terria Antiphona. Ante thorum buins virginis frequentate nobis oulcia cantica oragmatis . B. Diffusa est gratia in labijs tuis. 🎉 🥻 Propterea benedixit te deus i eternum. elgouernatore Paternoster Secreto insino a Et ne nos inducas in temptationem. Ekhoro K. Sed libera nos a malo. L'absolutione che sidice neltuono vella lectione.

Precibus 7 meritis beate Abarie semp vir ginis 7 omniuz sanctorum perducat nos dominus ad regna celozum elebo R. Amen. Inclinato i mezo aleboro a edi excommessa laprima te etione dica. Jude domine benedicere "l'Aella medesima voce risponda elgo. Noscuz prole pia benedicat virgo Abaria, edoro. Amé. Ritto volto alleggio incominci con iaprima lectione esfratello. A ue maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulicrib?

Et benedictus fructus ventris tui Ibelus. Manzi alla lectione finite quelle parole visopia siler, mi tanto che fratelli fieno posti afedere: Poi comin, ci reosi qualunga lectione aliube vonne benedicere: cfra telli stieno i pie infino alcominciare vella lectione 1 quel mi uis la seguitino infino adecti erisponsi. L'ectio prima. cft Homnibus requiem quesini: in beredi có. tate domini morabor: Tunc precepit & di nse rit mibi creator omniñ: Et qui creauit me requienit i tabernaculo meo: Et dirit mibi. In Inte Jacob inbabita z in israel bereditare: Et i ele nti ctis meis mitte radices. Lu auté domine mi R. serere nobis. R Deo gratias. Quel medelimo tore fratello che rispose alle antiphone vica el resposorio. Re sin Sancta 7 îmaculata virginitas: Quibus te laudib? re alo. feram nescio. Q via que celi capere no poterát tuo gre mio contulisti. Quel proprio che ha vecto la lectione ri 719 sponda aparole. B. B enedicta tu in mulicribus: 7 be 1109 nedictus fructus vetris tui. O. uia quez celi capere no ien. poterant tuo gremio contulisti. Inclinato come ilpris nale mo. & Jube done benedicere. Elgo Alma virgo fima virginum: intercedat pro nobis ad fuum filiu icat Cho. K. Amé. Elfra. H ne maria gratia plena:00 ggio minus tecum: benedicta tu in mulieribus 7 benedictus aria fructus ventris tui Ibelus. Letio lecunda. rib9 I sic in syon firmata sum: ¿ i civitate san ctificata fimiliter requieni: vi iberusalez

potestas mea eradicaui i populo honozificato 7 in partes dei mei hereditas illius: 7 i pleni tudine sanctox detenctio mea. Lu autem die misercre nobis. Deo gratias. L. Beata es maria virgo que vim portasti creatorez mundi Se nuisti qui te secit: 7 i eternú permanes virgo. D. A ue maria gratia plena dominus tecum. Benuisti qui te se cit 7 in eternum permanes virgo. I ube done benedice re. Per virginem matré: concedat nobis dominus sa lutem 7 pacem. R. A ue maria gratia plena: dominus sa lutem 7 pacem. R. A ue maria gratia plena: dominus tecum Benedicta tu i mulicrib? Et benedictus fruct? ventris tui Ibeius. Lectio iij.

Gasi cedrus epaltata sum in libano z qua si cipressus in montez syon. Quasi palma epaltata sum incades: Et quasi plantatio rose in ibierico. Quasi oliua speciosa in campis z quasi platanus epaltata sum inpta aquas. In plateis sicut cinamomuz z balsamum aroma tizas odore dedi quasi myrrba electa dedi sua uitatem odoris. Tu autem domine miserere nobis. R. Beo gratias. R. felix nangz es sacra virgo maria z omni lande disnissima Quia ex te ortus est sol institute Christus deus noster. De da pro popu lo interneni pro clero itercede pro denoto semmeo sexu sentiant omnes tuum innamen quicunque celebrat tuaz sanctam comemorationem. Quia ex te ortus est sol income sexu sentiant omnes tuum innamen quicunque celebrat tuaz sanctam comemorationem. Quia ex te ortus est sol income sexu sentia patri z silio z spūi sanctam comemorationem. Quia ex te ortus est sol income sexu sentia patri z silio z spūi sanctam comemorationem. Quia ex te ortus est sol income sexu sentia patri z silio z spūi sanctam comemorationem.

cto Christus veus noster. In mezo imponendo edua z seguendo in pie luno alabrro choro.

ote

leni

one

cara

li Be

A ue

ultefe

nedice

nuss

omin9

fruge

7 qua

balma

o rose

idist

s. In

arom3

di fua

**ferere** 

s ficts

: 0:1115

popu

ofern

r ruas

du

fa11/

Edeum laudamus. Te dominum confi temur. Te eternum patrem: omnister, ra veneratur. Tibi oës angeli: tibi celi z vni uerse potestates. Tibi cherubyn z seraphyn: incessabili voce proclamant. ganctus. gan ctus. Banctus dominus deus sabaoth. ple ni sunt celi t terra maiestatis glorie tue. Te gloriosus: apostoloz chorus. Te prophetax: laudabilis numerus. Te martyrum cadida, tus:laudat exercitus, Tepozbe terraru:san cta confitctur ecclesia. Datrem: imense maie statis. O eneranduz tuŭ veruz: z vnicu filiu. S anctum quoque paraclitum spiritum. Tu rer:glorie christe Tu patris:sempiternus es films. Tuad liberandum suscepturus bomi nem non borruisti virginis vterum. Tu deni cto mortis aculeo: apuisti credentibus regna celox. Tu ad vertera vei sedes iglia patris. I udep:crederis esse vetur? I e ergo gsum? tuis famulis subueni: quos pretioso sanguine redemisti. et terna fac cu scis tuis: glia mune rari. 8 alung fac ppl'm tuu one: 7 benedic be reditati tue. Et rege cos z ertolle illos: vsqz i eternű. Der singulos vies: benedicimus te et laudamus nomen tuum in eternű: z in se bii

culum seculi. Dignare domine die isto: sine peccato nos custodire. Diserere nostri domi ne: miserere nostri. Riat misericordia tua do mine super nos: quemadmoduz sperauimus in te. In te die speraui no ofundar i eternü. Alle saude incomincia il governatore co voce piu bassa

segnandosi.

Eus in adiutoriuz meű intende. Cbo.
Bomine ad adiuuandum me festina. Bo.
Bloria patri z filio z spűi scó. Cbo.

Sicut erat in principio 7 nüc 7 semper 7 in secula seculorum amen alleluya. Touernatore. Antiphona. Il sumpta est maria. Primo platmo cire simpone va vno

bechori stando allnogho suo.

Ominus regnauit decozem indutus est:
indutus est dominus fortitudinem z precincit se. At eniz sirmauit orbez terre: qui no
comouebitur. Parata sedes tua: ex tuc a secu
lo tu es. Aleuauerut slumina domine: eleua
uerut slumina vocem suam. Aleuauerut slu
mina fluctus suos: a vocibus aquax multax.
pirabiles clationes maris: mirabilis i altis
dis. Pestimonia tua credibilia facta sunt ni
mis: domu tuam decet sanctitudo domine in
longitudine dieruz. O loria patri z silio z spi
ritui sancto. Sicut erat in principio z nuc: z
semper z in secula seculoruzame. Zuripona.

me Mumpta est maria in celum gaudent angeli laudătes mi benedicunt ofim. Antiphona. Maria virgo. po. 001 Abilate de omnis terra: servite domino i mus letitia. Introite in conspectu eius: in exulmū. tatione. S citote quoniam ipse est dominus: balle ipfe fecit nos z non ipfi nos. populus cius z oues pascue eius: introite portas ei9 i cosessio ne:atria eius in bymnis cofitemini illi. Tau Cbo. Bo. date nomen eius quomaz suauis est dominus in eternum misericoedia cius: z vsquin gene, bo. ratione z generatione veritas ei?. Tia patri a seen z filio: z spiritui sancto. & icut erat in princina. A pio r nuc r semper: r in secula seculo y amen. סחט נג Antiphona. O aria virgo assumpta est ad ethereum mus. thalamum: in quo rex regum stellato sedet solio. Ant. seft: Eus deus meus:ad te de, I nodorez. 15. t bie luce vigilo.8 itiuit î te a îa mca: qua mul minó tipliciter tibi z caro mea. In terra deserta in a secu via 7 in aquosa sic in sancto apparuitibi vt vi eleus derem virtutem tuam tgloziam tuam. Quo it Au niam meliozest misericordia tua super vitas: tav. labia mea laudabût te. 8 ic benedicam te i vi alnis ta mea: 7 in nomine tuo leuabo manus meas. irni Sicut adipe z pinguedine repleatur anima ie in mea: 7 labijs exultationis laudabit 08 meuz. rspi 8 ic memor fui tui super stratum meum i ma ic:2 turinis meditabor i te: qa fuisti adiutor meus والما bin

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Et in uelamento alarum tuaruz exultabo:ad besit anima mea post te: me suscepit vertera tua. Ipsi vero in vanum quesierūt animam meam: introibunt in inferiora terre: tradétur in manus gradij:partes vulpinzerunt. Rer vero letabitur in veo: laudabuntur omés qui iurant in neo:quia obstructum est os loquen. tium iniqua. Deus misereatur nostri z bene dicat nobis: illuminet vultum suuz super nos z misereatur nostri. Ot cognoscamus in terra viam tuam: in omnibus gentibus salutare tuum. Confiteantur tibi populi deus:confi teantur tibi populi omnes. Letentur 7 exultent gentes quoniaz iudicas populos in equitate: T gentes in terra dirigis. Confiteantur tibi populi deus: cofiteantur tibi populi oes terra dedit fructu simz. Benedicat nos deus deus noster: 7 benedicat nos deus 7 meruant eum omnes fines terre. Gloria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat in principio a nuc t semper: z in secula seculozame. A neiphona. In odorem vnguentorů enor currimus adolescentule vilexerunt te nimis. Antiphons. Benedicta filia. Canticum trium puetorum. Enedicite omnia opera domini domino: landate e super exaltate euz in secula. Be nedicite angeli oni ono: benedicite celi vomi

no B enedicite aque omés que sup celos sunt Domino: benedicite omnes virtutes Domini Domio. B enedicite sol z luna Domino: bene, dicite des stelle celi domino. B enedicite bim ber 7 ros domino: benedicite omnis spiritus dei domino. B enedicite ignis z estus domi no: benedicite frigus 7 estas domino. B ene dicite rozes z pluina domino: benedicite gelu z frigus domio. B enedicite glacies z nines vomino: benedicite noctes & vies vomino. B enedicite lur 7 tenebre domino: benedicite fulgura 7 nubes domío. B enedicat terra do minum: laudet & super exaltet eum in secula. B enedicite montes 7 colles domino : benedi cite vniuersa germinantia in terra domino. B enedicite fotes domio: benedicite maria z Aumina domino. B enedicite cete zosa que mouetur in aquis domino: benedicite omnes volucres celi domino. B enedicite omnes be stie z pecoza domino: benedicite filij bominu Domino. B enedicar Israel Dominum: land det 7 super exaltet eum eum in secula. B ene dicite sacerdotes domini domino: benedicite serui vii domino. B enedicite spiritus zani me instoz oño: benedicite sci z bumiles corde oño. Benedicite anania azaria misael domi, INVESTIGATION OF THE PARTY OF T

ad

era

19111

Ctur

Rcr

s qui

luen,

bene

r nos

utare

confi

erul

equi

antur

liocs

deug

truant

filiot

z núc

imus

1110:

B

omi

num: laudate & super exaltate eum in secula? Benedicamus patrem z filium cũ sancto spiritu: laudemus & super exaltemus euz in secu la. D enedictus es domine i firmameto celi: landabilis gloziosus & super exaltatus in secu la. Monsidice Tloria patri. Antiphona. Bene dicta filia tu a bommo : quia per te fructuz vite comuni canimus. Antiphona. Pulchiaes. Plalmus. - Hudate dominu de celis: laudate eum in excelsis. I andate enzomés angeli cius: landate eum omnes virtutes eins. Tandate eum fol z luna: laudate eum omnes stelle z lu men. I audate cum celi celor vaque omnes que super celos sunt: laudent nomen domini. Q via ipse dirit z facta sunt: ipse mandavit z creata funt. Statuit ea in eternum z in seculu seculi:preceptum posuit a no preteribit. I an date dominii de terra: diacones zoes abyfi. I gnis grando nix glacies spiritus procellax que faciunt verbu eins. O ontes vocs colles ligna fructifera z omnes cedri. Bestie z vni. uersa pecora: serpentes 7 volucres pennate. R eges terre vomnes populi:principes vom nes indices terre. I unenes 7 virgines senes cum iuniozibus: laudet nomen domini: quia exaltatum est nomen eins solius. O onfessio eius super celum 7 terră: 7 exaltauit comu po

puli sui. nymn9 omībus sanctis eius: filijs israel populo appropinquantisibi. a antate domino canticum nonum: laus eius i ecclesia fanctoz. Tetetur ifrael in eo qui fecit eum: z filie syon exultent in rege suo. naudet nomé eins in choro in tympano 7 pfalterio pfallant ei. Quia beneplacitum est domino i populo suo reraltabit mansuetos in salutel ex rultabint fancti in gloria: letabuntur in cubilibus fuis : ex rultationes dei in gutture eox: zgla dij ancipites i manibus corū. jed faciendam uindictam in nationibus: increpationes in po pulis. A daligandos reges corum in compe dibus: 7 nobiles corum in manicis ferreis! o t faciant i eis indicium conferiptum gionis becestomnibus sanctis eius. Taudate domi num in sanctis cius: laudate eum in firmamë to nirtutis eins. Taudate eum in nirtutibus eins: laudate eum secundum multitudinema ignitudinis eins andate enm in sono tube: landate eumin pfalterio zcythara. maudate teum in tympano ecboro: landate eum incor dis rorgano. Tandate eum in cymbalis be ne sonantibus: landare cum in cynibalis inbi lationis.ois spiritus lander dominum, o lo ria patri z filio z spinitui sancto. Sicut crat i principio anuncasempera in secula seculox

la:

pi,

ecu

celi:

feen

5 ene

muni

inns.

tius:

ezlu

nincs

mini.

aunt

feculi

ue I.

brili.

cellar

olles

oni

gte.

70m

ence

quis

ellio

100

amen Antiphona. Dulchia es 7 decoia filia iberusa lem terribilis vt castrorum acies ordinata. Elgonernatore vica in voce elcapitolo. Lapitulum. Iderunt eam filie syon z beatissimam pre dicauerunt z regine laudauerut eam. K. Beo gratias. Edua fratelli in mezo impongbino Bloriosa domina / Ripigli ilprimo choro: Excelsa super sidera : qui te creauit proui de lactastisacro obere. Q nod Ena tristis abstulit:tu reddis almo germine:intret vt astra Aebiles: celi fenestra facta es. Turcgis alti ia nua: 7 porta lucis fulgida vitam Datam p vir ginem gentes redempte plaudite. Tloria tibi domine qui natus es de virgine cum patre sancto spiritu in sempiterna secula. H men. wisfetto tomati in mezo. B enedicta tu in mulicrib? R. Et benedictus fructus ventris mi. Imponga lan cipbona cóe vnole che lidica. Antiphona ad bñ. B ca ta beigenitrix den unnamental mala entample ento Eenedictus dominus deus Israel: quia visitanit & fecit redemptionez plebis sue : et t erexit comu salutis nobis: i domo danid pueri sui. 8 icut locutus est peros sanctoru: qui a seculo sunt prophetarum eius. & alute er inimicis nostris: 7 de manu omnium qui o derunt nos. A d faciendani misericordiaz cuz patribus nostris: 7 memorari testamenti sui

sancti. Lusiuranduz quod iuranit ad abrabaz patrem nostrum: daturum se nobis. Ot sine timore de manu inimicorum nostrorum libe rati seruiamus illi. In sanctitate z institia co ram ipso: omnibus dicbus nostris. At tu pu er propheta altissimi vocaberis: preibis enim ante faciem domini parare vias eius. Hd da dam scientiam salutis plebi eius: in remissio, nem peccatorum eorum. Der viscera miseri cordie dei nostri: in anibus visitauit nos oriens ex alto. Illuminare bis qui i tenebus: z vmbra mortis sedent: ad viriaedos pedes no stros in viam pacis. Tloria patri z filio z spi rituisco. Sicut erat i pricipio quic rsemper vi secula sclovame. Ant. Beata veigenitrix ma ria virgo ppetua templuz domini sacrariŭ spiritus sci: fola fine exemplo placuisti domino nostro ibesu christo: ora pro populo iterueni pro clero intercede pro denoto femineo sexu. In ginocchiati. R. tricleyson. Shriste leyfon. Kirieleyfon. B. Offe exaudi orationem mea B. Et clamor meg ad te veniat. Oratio. Orennus. Eus qui de beate Adarie virginis vtero verbum tuum angelo nuntiante carnez su scipere voluisti: presta supplicib9 tuis: vt qui vere eaz genitricem dei credimus: eins apud te intercessionibus adiquemur: Per christum Dominum nostrum. & Amen.

ula

m,

pre

K.

mo

10:

oui

ab,

ftra

tiia

गप (

att

yatre

cn.

eribe.

ta lan

Ba

(1)

quia

ne:

iuid

rú:

luté

uio

CUI

fui

parole o sucri ecantoit. S acti vei omés intercedere vi gnemini pro nostra omniumoz salute. S. I etamini in vomino r exultate iusti. F. Et. gloriamini omés recti corde. Oratio. Oremus.

Rotege domine populum tuum zaposto log tuor Petri z Pauli: z aliog apostolog patrocinio confidenté perpetua defensione có serna. O més sanctitui qumus domine nos vbigzadiunent: vt dum eorum merita recoli mus patrocinia sentianius. Et pacem tuazno Aris concede temporibus: 7 ab ecclesia tua cu ctam repelle nequitiam: iter actus 7 volunta? tes nostras zomniuz famuloz tuoz in falutis tue prosperitate dispone: Benefactoribus no strissempiterna bona retribue zomnibus fi delibus defunctis requie eternaz cocede. Per Dominum nostrum ibesuz christu filium tuu: qui tecu viuit regnat in vnitate spiritus san cti deus pomnia fecula feculoz. R. Amé. D. O omine exaudi orationem meã. B. Et clamor me? ad te veniat. Simbolum.

Redo in vnum deuz. Datré omnipotètez factorez celi z terre: visibilité oiuz z in visibilité. Et in vnuz déz ibesuz paz filité dei vni genité. Et ex patre naté: ante oia sela. Deu de deo lumé de lumic: deu verté de deo vero

Tenitum non factum consubstantialem patri coi per quem omnia facta sunt. Qui propter nos ni in bomines & propter nostram salutez descendit reen de celis. Et incarnatus est de spiritu sancto: er maria virgine: 7 bomo factus est. Crucifi posto rus etiam pro nobis sub pontio pilato passus rolor r sepultus est. Et resurrerit tertia die: secun necó dum scripturas. Et ascendit in celu: sedet ad 1109 derteraz patris. Et iter vēturus est cum glo ecoli ria indicare vinos 7 mortnos: cuius reani no 95110 erit finis. Et in spiritum sanctum dominum 113 CÜ z viuificantem: qui ex patre filiogz procedit. Qui cuz patre v filio fimul adoratur: v co glo unta rificatur qui locut9 est p prophetas. Et vuaz Huns fanctam catholicam. z apostolicam ecclesiaz. usno Confiteor vnum baptisma: in remissione pec us fi catorum. At expecto refurrectionez mortuo : Par rum. At vitam venturi seculi. I men. v. j tuú: 💋 enedicamus patrem 7 filium cuz fancto spiritu. 🎉 is fan Tandemus z super exaltemus eum in secula. V. 20 ē. P. mine exandi orationem meam. K. Et clamor meus : mc9 ad re vemiar oremus. Quario lum. Adnipotés sempiterne dus: qui dedistifa tétez mulis tuis i cofessioe vere sidei eterne tri pili nitatis gloziam agnoscere: 7 in potentia maie ippli statis adorare vnitatem quesumus: vt ciusde ) eu fidei firmitate: ab omnibus semp muniamur ero

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3

aduersis Per Christum dim nostrum, K. H mé. \*. O za pro nobis sancta deigenitrix. R. Oct di gni efficiamur promissionib9 christi. Oratio. Drem9 Oncede nos famulos tuos quefumus do mine deus: ppetua mentis è corporis sa, nitate gaudare: r gloziosa beate Abarie scmp virginis intercessióe: a presenti liberari tristi tia:7 eterna perfui letitia. Per dűznostrű 7 C. &. O za pro nobis fancte pater Johannes. R. Ot di gni efficiamur promissionib9 christi, Drario Drem9 Eus qui presentez viez honorabile nobis in beati iobannis natinitate fecisti: da po pulis tuis spualiu gratiam gaudiox: zoiuz fi delium mentes dirige in viam falutis eterne: Per christum dim nostrū. R Amen. v. Bo. mine exaudi orationes meam. F. Et clamor meus ad te veniar. Colendo fare comemorarione valcuno sanz cto che occorressino sie i luogo loro : 7 loratione sieno vi sperse adricto. Tersetto vella pace pur stando oue fraz telli allaltare. B. H iat par in virtute tua. B. E abū dantia in turribus tuis. Oremus Eus a quo sancta desideria recta consilia vinrta funt opera: da servis tuis illa qua mudus vare non potest pacem: vt 7 corda no stra madatis tuis vedita: 7 bostiu sublata foze midine: tépora sint tua protectione traquilla. Per dominum nostrű ibesuz ebzistum filium

tuű: qui tecű viuit z regnat i vnitate spüs san cti deus: poia secula seculoruz. REmen. v. nee exaudi orationez meã. R. Et clamor mee ad te veniar. 8.10 enedicamus vomuno. B. & co gratias? Lornando edua fratelli alluogo loro ilgonernatore co voce piana. A ideliu aie p misericordia ver requiescat in pace. B. Amé. Parer noster. finito meto secreto vica. O ñs vet nobis suá pacem. R. C itam eternaz amen, Segua ilchoro col gonernatore. Alueregina misericordie vita dulcedo z fpes nostra Salue ad te clamamus exules filij Eue ad te suspiram? gementes a fletes in bac lachaymarű valle Eya ergo aduocata no ftra illos tuos misericordes oculos ad nos có uerte. Et Ibesuz benedictű fructű ventris tui nobis post boc exilium ostende. O clemes. O pia. D'onleis virgo maria. p. T ignare melan dare te virgo facrata. R. O a mibi virtute contra bo stes tuos. Oratio Oremus. Ratiam tuam quesumus domine mentibus nostris infunde: vt qui angelo nun, tiante christi filij tui incarnationem cognoni, mus p passioné ei9 7 crucez ad resurrectionis alia pducamur: peude rpz onz nostru. ame. Adnipotens sempiterne deus bedificator z custos iberusalem cinitatis superne Lu stodi z bedifica civitatem istam flozentinam

ios

m9

00

3/3/

mp

rihi

EC,

Ltdi

em9

obis

Da po

iusfi

erne:

301

tus ad

10/1

ale di

efter

ebū

filis

quá

1110

f02/

Ila.

um

cuzonnibus administratoribus suis: vt sit in ea domicilium incolumitatis z pacis Per do minū nostrum Ibesum Christuz filium tuuz: qui tecū vinit z regnat in vnitate spiritus san cti deus pomnia secula seculoz. K. A men. Vininum auxilium maneat semp nobiscum. K. A men. Q ater noster. Iquale sinito secreto sinito ilmactutino.

Ladomenica villunedi vilgiouedi sidice ad mactutino Antiphona B enedicta tu: con lesue antiphone v psal mi sicome visopra. Abartedi venerdi sidice ad mactutino Antiphona. Specie tua. Psalmus.

Ructauit cot meum verbum bonuz dico ego opa mea regi. L'ingua mea calamuf scribe: velociter scribétis. S peciosus forma presilijs dominuz: distus est gratia in labijs tuis: propterea benedicit te deus i eternum. A ceingere gladio tuo super semur tuum portentissime. S pecie tua e pulchritudine tua: i tende prospere procede e regna. D ropter veritatem e mansuetudinem e institiaz: e dedu cet te mirabiliter deptera tua. S agipte tue a cute: populi sub te cadent in corda inimicor i regis. S edes tua deus in seculum seculi: vir ga directionis virga regni tui. D'ilecisti iur stitiam e odisti iniquitatez: propterea vucit te deus deus tuus: oleo letitie precosortibe tuis

m yrrba z gutta z cassia a vestimentis tuisa domibus eburneis: ex quibus delectauer ût te filie reguz in bonoze tuo. A stitit regina a der tris tuis in vestitu de aurato: circudata varie tate. Hudi filia z vide z inclina aurez tuam: z obliniscere populum tuum z domus patris tui. Et concupiscet rer decozem tuü: quonia ipse est dominus deus tuus tadorabut eum. at filie tyri in muneribus vultum tuum de precabuntur: omnes dinites plebis. O mnis gloria eius filie regis: ab intus i fimbrijs auin a reis circuz amicta varietatibus. Adducetur regi virgines: posteam proxime eins afferen 100 tur tibi. O fferentur tibi in letitia z egultationuf ne:adducentur in templum regis. 12 20 patri 1119 bus tuis nati sunt tibi filij: costitues eos prici 1119 pes super omnem terram. Q emozes erut no m. minis tui domine: in oi generatione z genera tione. 2 20pterea populi cofitebuntur tibi in 1:1 eternum z in seculuz seculi. Tloria patri zc. 100 Antiphona. Specie tua z pulchitudine tua intede p du spere peede r regna. Antiphona. Adiuvabit ea. ps Eus noster refugium 7 virtus adiutor in rú tribulationib9: que invenerüt nos nimis. rir propterea no timebimus ouz turbabitur ter ra: transferentur motes in commaris. Sonue runt z turbate sunt aque eox: conturbati sunt Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. D.7.6.3

montes in fortitudine eius. Rluminis impe tus letificat cinitatem dei:sanctificanit taber naculuz suñ altissimus. Dens in medio eius non comouebitur: adimabit eam deus mane viluculo. conturbate sunt gentes: 7 inclina, ta funt regna: vedit vocem suaz z mota est ter ra. Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster deus iacob. Trenite z videte opera do mini: que posuit prodigia super terram: ausse rens bella vsq3 ad fines terre. Arcum contex ret z confringet arma: z scuta comburet igni. macate videte quonia ego sum deus: r eral tabor in gentibus z exaltabor in terra. Tomi nus virtutum nobiscuz: susceptor noster deus. iacob. Aloria patri. Antiphona. Adiunabit eaz deus vultu suo deus in medio eins nó commouebitur. Antiphone. Sicut letantium. Pfalmus Undamenta cius in montibus sanctis di ligit dominus portas syon: super omnia. tabernacula iacob. Gloriosa victa sunt ve te civitas dei. memor ero raab z babillonif: sci entium me. Ecce alienigene tyrns t popur lus ethiopuz bij fuerunt illic. nunquid syon vicet homo: 7 homo natus est ir ea 7 ipse fun dauit eam altissimus. Tominus narrabit in scripturis populox: 2 principuz borum q fue runt in ca. Sicut letantium omnium: babita

tio est in te. T lozia patri. Antiphona. Sient le rantium omniŭ nostrum babitatio est in te sancta vei ge nitrix. v. 2 iffusa est gratia in labije tuie. 18. 19 20p. terca benedicit te deus in eternum 7 c. L'acctioni 7 res spósorij z lelaude come visopra. [ Elmercoledi z ilsab baro ad macrurino sidice Ant. B aude maria: 18. Antate domino canticum nouum: canta, oo ffe te domino omnis terra. antate domino z benedicite nomini eius: annutiate de die in diem falutare eins. H muntiate inter gen tes gloriazeius: in omnibus populis mirabi, ral lia eius. Quoniam magnus dominus z lauz dabilis nimis: terribilis est super omés deos mi Q noniam omnes dij gentium demonia: do 119 minus autem celos fecit. a ofessio z pulchri alj tudo i conspectu eius: sanctimonia 7 magnifi centia in sanctificatione eius. I fferte domino patrie gentium: afferte domino gloriam z bonozez: afferte domino glozia nomini cius. 111 mollite bostias z introite in atria eius: adora te dominum in atrio fancto eins. a ommoz fil ueatur a facie eius vniuersa terra: dicite in ge tibus quia dominus regnauit. Et enim cozregit ozbem terre qui non commonebitur: indicabit populos i equitate. L'etentur celi terultet terra: commoueatur mare z plenitudo ei9 gaudebunt campi z omnia que in eis funt cii

Tunc egultabunt omnia ligna filuaru a facie Domini quia venit: quoniaz venit indicare ter ram I udicabit orbem terre in equitate: 7 po pulos i veritate sua. Gloria patri. Antiphona ande maria virgo cunctas berefes sola interemusti in vninerfo mundo. Antiphona. Dignare me. ps. Ominus regnauit exultet terra: letentur infule multe. Nubes z calico in circuitu cius: iustitia 7 indicium conectio sedis eins. I gnisante ipsum precedet:7 inflammabit in circuitu inimicos ei9. H llurcrut fulgura eiuf ozbi terre: vidit z comota est terra. Q otes si cut cera fluxerunt a facie dni: a facie dni om nisterra. H ununtiquerut celi iustitiaz eius: viderut omnes populi gloriam eins. O onfundantur omnes qui adorant scuptilia z qui gloriantur in simulachris suis. Hoorate euz oes angeli eins: andinit z letata est syon. et t rultauerunt filie iude: propter iudicia tua vo mine. O nonia tu dominus altistimus super omnem terram:nimis exaltatus es super om nes deos. Qui viligitis dominum odite ma luz: custodit dominus animas sanctor suor: de manu peccatoris liberauit cos. Tur orta é insto: z rectis corde letitia. Tetamini insti in Domino: 7 confitemini memorie sanctificatio nis eins. Tloria. Antiphona. & ignare me laudare te virgo sacrata. F. & a mibi virtutem cotra bo stes tuos. Antiphona. Post partum virgo. 13.

Antate domino canticu nouum: quia mi rabilia fecit. 8 aluanit sibi derta eins: 7 bracchium sanctum eius. 11 otur fecit dus sa lutare suum: in eonspectu gentiuz renelauit in stitia suaz. R. ecordatus est unsericordie sue: queritatis sue domni israel. Trider ut omnes termini terre: salutare di nostri. Tubilate do mino omnis terra: cătate z exultate zpfallite. p fallite domino in cythara: z voce pfalmi in tubis ductilibus: z voce tube comce. T ubila te i conspecturegis domini: moneatur mare z plenitudo eius: orbis terraz z qui habitant in eo. A lumina plandent manibus fimul mo tes exultabut a conspectu domini: quoniaz ve nit indicare terram. Tudicabit orbem terraz in institia: 7 populos in equitate. T loria paz tri. Antiphona. Post partum virgo inuiolata pman fisti veigenitrix intercede pro nobis.

O Aducati quelto modo di mactutino per lo aduento:
coe decto I ube domne benedicere Et aue mariaz ce.
In luogo di alle lectioni sidicono le infrascripte lectioni
Drima lectione.

Iss est gabriel angelus a ded in ciuitatem galilee cui nomen nazarebt ad virgitem desponsaram viro cui nomé erat Iosephociis

TUT

ltu

19,

tin

auf

911

19:

011/

CU

30

DET

)111

11.3

r: 1ê in vo domò dauid 7 nomen virginis maria. Et ingressus angelus ad eaz dixit Hue gratia ple na dominus tecuz benedicta tu in mulieribus Tu auté domie miserere nobis. R. Deo gratias. R. Quisus est gabriel angelus ad mariam virginem desponsaram Foseph nuntians ei verbum z expanescit virgo de luminerne timeas maria suenisti eni gratiam apud dominum: Ecce cócipies z paries siliuz zvocabiti altissimi silius v. Dabit ei dominus sedem dauid patris cius z regnabit in domo iacob in eternü: Ecce concipies.

Te cum audisset turbata est i sermone ei9 r cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei: Me timeas maria innenisti eni gratiam apud dominu: Ecce concidies in vte ro & paries filium & vocabis nomen cius Ibe sum. Die erit magnus z filius altissimi vocaz bitur: Et dabit illi dominus deus: sedem da nid patris ei9:7 regnabit in domo iacob i eter num: regni eius non crit finis. Tu autez do mine misere nobis. R. Deo gratias. R. Aue maria gratia plena dominus tecuz: Spiritus fanctus super veniet i te a nirtus altissimi obūbrabit tibi i quod enim ex te nascerur sanctum nocabitur filius dei. B. Enomodo fiet istud quoniam nirum non cognosco:et respondens angelus dixit ci. Spiritus sanctus super neniet in te. Lerio terria.

Frit autem Maria ad angelum! Quomo do fict istud quoniam virum non cognoscor Et respondés angelus virit ci : Spiritus sanctus super veniet i te:z virtus altissimi ob umbrabit tibi: Ideogz z quod ex te nascet san ctum vocabitur filius dei: Et ecce Elisabet co gnata tua: 7 ipsa concepit filium in senectute sua: Et bic mésis est sertus illi que vocatur ste rilis: quia no erit impossibile apud veum om ne verbum. Bixit autem maria: Ecce ancilla Domini fiat mibi secundum verbum tuñ. Zu autez domine miscrere nobis. R. & uscipe ver bum virgo maria quod tibi per angelum transmissim est: Ecce concipies aparies ocum pariter a bominem: vt benedicta vicaris i ter omnes mulieres. p. p aries te quidem filium a nirginitatis non patieris detrimentű: Efficieris granida z eris mater semper intacta. Ecce concipies of loria patri a filio a spiritui sancto. Et be nedicta vicaris in ter omnes mulieres. Alle lande. 3. Eeus in adiutozium meum intende. To mine ad adiunandum me festina. Toria patri z filio z spiritui sancto. Si cut erat i pri cipio antica sempera in secula seculor amenalleluya. Et epsalmi come nelpassato mactutio val le antiphone ifuoti che sono queste alle laude lequali int poga infino alfegno il B. come nel ordinario: r il Bo nernatore poppo ilpfalmo ladica tutta. Palmus. ciiij 🖫

m

Et

CT

Dominus regnauit. Antiphona. Moissie est ga briel angelus ad mariam virgine vesponsatas Foseph. ps. Jubilate. Hir. Hue maria gratia plena vis te enm: benedicta tu in mulieribus: 7 benedictus fructus ventris tui. ps. Deus deus mens. Ant. Meti meas maria muenisti gratia apud vominum ecce conci pies a paries filium alleluya. Lanticu. Benedicite Hit. Babit ei dominus sedem danid patris eins z re anabit i domo iacob in eternum. 18. Laudate do minum de celis. Fint. Ecce ancilla domini fiat mi Lapitulum. bi secundum verbum tuum. Bredietur virga de radice iesse z flos de radice eins ascendet: 7 requiescet sup euz spiritus domini. K. Deo gratias. Prymnus. Ogloziosa domina. 8. Benedicta tu i mulierib? K. Erbenedictus fructus ventris tui. Antiphona. Spiritus fanctus. Lanticum Benedictus domi nus deus israel: quia visitauit & c. Antiphona. S piritus fanctus in te descendet maria ne timeas ba bebis in vtero filinz dei alleluya. Ririelyson. Rpeleyson. Ririeleyson. In vocc piu alta. B. Bomine exaudi orationem meam. R. Etclamor meus ad te veniat. Dremus. Diario. Eeus qui de beate Abarie virginis vtero verbum tuum angelo nuntiate carnem su scipere voluisti: presta suplicibus tuis: vt qui vere eaz genitricem dei credimus: eius apud

te intercessionibus adiunemur: Per dominuz nostrum Ibesum elezistum filium tuum: Qui tecum vivit r regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia secula seculorum. R. Amé. Ecce dominus venier 7 omés fancti eius cu eo : 7 crit in die illa lux magna alleluya. Quello dellantiphone nella medefima voce. ver. Ecce apparebit dominus sup nubez candidă. R. Er cũ co scóp milia. Ozem? Onscientias nostras gsumus domine vi fitando purifica: vt veniens Ibefus christus filius tuus dominus noster cu omnibus fanctis paratam fibi in nobis inueniat mansio nem: Per eundé dominum nostru Ibesuz chai stum filium tuum: qui tecum viuit zregnat in vnitate spiritus sanctidus per oja secula secu lorum. K. Amen. ver. Somine exaudi oratio nem meam. R. Erclamor mens ad te veniat. Ore do zcc. Mulanti ancora valla nativita di Cirri sto insino alla purificatione di nostra donna lantipbane delle lande 7 ad benedicius 7 ad magmiteat 7 ad núe di micris: 7 a rutte lbore sidice questa oratione cioc 769 qui salutis eterne. A Alle laude ca cutte tal tre bore. Antiphane. Oadmirabile comertium crea tor generis bumani animatum corpus sumens de virgine nasci dignatus est z pcedens bomo sine semine lar gitus est nobis suam deitatem. Antiphona. O nãdo natus est inesfabiliter ex virgine tuc implete sunt freip

mi

35

113

ture ficut plunia in vellus descendusti: vt saluum faceres gen9 humanuz te laudamus vens noster. Amiphona. R ubum quez viderat moyfes incombustum conferna tam agnouimus: mam laudabilem virginitatem ocige nitrix intercede pro nobis. Antiphona. G erminauit radix iesse: orta est stella ex iacob: virgo peperit saluato rem te laudamus deus noster. Antiphona. E cce ma ria genuit nobis saluatorem: quem Johannes vidés ex clamauit vices ecce agn9 vei: ecce qui tollit peccata mű di alleluya. Lapitulum. Niderunt eam filiez c. Dymnus. O gloriosa domina. B. enedicta tu: Ad benedictus. Antiphona. AD irabile mysterius ve claraf bodie innouătur nature veus bomo factus est id quod fuit permansit: a quod non erat assumpsit non co mistionem passus negs viuitionem. Dratio. O eus qui salutis eterne 7 c. Pro sanctis & ancti vei om nes Lome trouerrai nelle laude a vespro. Hntipbo. o admirabile comertiu Had magnificat Antiphona. agnum bereditatis mysterium templuz vei factus est vierus nesciens virum no est pollutus ex ea carnem assumens omnes gentes venient vicentes gloria tibi vo mine. Ad Munc dimictis. Ant. Ald irabile myste rum. T Bicesi a pasca vella resurrectione in smo alla ascessione Adbenedictus rad Munc Vimictis. An tipbona. R'egina celi letare alleluya quia quez merui sti portare alleluya resurrexit sicut vixit alleluya ora p nobis deum alleluia. Balla septuagesima alla resurrec

tione in luogo valleluia sidice. Lans tibi vomine rex eterne glorie. Met aduento lantiphona vicantate fidice Angelus domini nuntianit marie: 7 cocepu de spiritu fancto. [ Genuto lbora vifare visciplina il [ . con tu cti posto assedere comecta a chi habbia adire quando fa ra cenno Alcapitolo vella passione Fratres recordami nt. Prima struza dipassione. Seconda a terria secodo iltempo Sermone ocnoto oppolatale stăza Raccomă dizia generale Landa o Dymno o plalmo ariuestire. Lomesse tutte queste cose vate lediscipline 7 speneti elumi va fagrestani dal B. infuori z vno che lonascódino per poi:il B'. vica o faccia dire alquante parole acofor to defratelli che faccino feruentemente disciplina: legna li finite il B. spenga il suo lume a il fratello a chi e com messo incominci. Inbe domne benedicere. Dassio do mini nostri Ibesu christi sit semper in cordibus nostris B. Hmen.

Begue ilcapitolo ilquale sicanta.

Ratres charissimi recordamini quomo do dominus noster Ibesus Christus suit pro nobis derisus captus ad columnam ligatus tus to verberatus multis iniurijs to blassematus coronat? spinis crucisicus: myrrba tace to cuz sele potatus tinclinato capite emisit spiritum lanceatus at qz sepultus ad monumentum: tertia die resurrexit. En autem

nű

u!

00

id

ان

119



stras retribuas nobis. Et cost riplicht ilgonernatore due altre volte. Domine non secundum. Et il choro.

Hegz secundumpoi Diario Diemus.

TIS

ife,

bis

cop

obe

11;

bui

1:7

chi

Eus cui proprium est misereri semper z parcere suscipe deprecationem nostraz: 7 nos 7 omnes famulos tuos, quos delictorum cathena constringit: miseratio tue pietatis ab soluat: Per christum dominum nostrum. K. Amen: II Dora lifaccia laraccomandigia pregando infine pe morti vicendo có ladisciplina il De profundis cum requiem eternam. Ano verso il f.cbe ba facto laraccomădigia laltro il Lbo. có lo infrascrip to verso z oratione. A porta inferi. R. E rue domie animas corum." Ozemus.

bsolue quesumus domine animas samu Llorum famularumqz tuaruz abomni vin culo delictorum vt in refurrectionis aloria in ter fanctos z electos tuos resucitati respirét: Per christum dominum nostrum. Amē. Dater noster: ilquale finito secreto finisca ladiscipli na vil B. faccia cenno che ognuno resti v riuestasi: vil f.acbi e comesso cantilalanda z in fine il Hunc di mictis. Et ad Lumen reuelationem gentium scopsendo illume raccogbino efagrestani leducustine. A prima verserro. Aue maria gratia plena dominus tecum. B. B enedicta tu i mulierib? a benedictus fru etus ventris tui. Terseno.

Eus in adiutoriuz meum intende. R Domine ad adinuandum me festina. 8. Tloria patri z filio z spiritui sancto. K. 8 icut erat în principio z nunc z sem per z i secula seculo z ame alleluya. Dymn9 Emento salutis auctor quod nostri quon, dam corporis exillibata virgine nascedo formaz sumpseris. S ancta maria mater gra tie: mater misericordie: tu nos ab hoste prote ge z in bora mortis suscipe. Tloria tibi domi ne qui natus es de virgine cu patresancto spi ritu in sempiterna secula H men. Antipbona. A flumpta est maria in celum. Eus in nomine tuo faluum me face i vir tute tua indica me. Deus exandi ozatio, nem meam: auribus percipe verba oris mei. o noniam alieni infurrezerut aduerfum me 7 fortes quesierut animam meam: 7 nó propo suerut deu ante cospectum suum. & cce enim Deus adinuat me: 7 domin9 susceptor est ani me mee. Huerte mala inimicis meis: 7 in ve ritate tua disperde illos. Woluntarie sacrifi cabo tibi: zcôfiteboz nomini tuo domine: quo niaz bonuz est. Quonia er oi tribulatione eri puisti me: 7 sup inimicos meos desperit oculus mens. Floria patri. Bicut crat. ps. Enediristi one terram tua: auertisti capri

uitatem iacob. Remissifii iniquitatem plebis tue:operuisti oia peccata eoz. Qitigasti om nez iram tuam: auertisti ab ira indignationis tue. O ouerte nos deus falutaris noster: zad nerte iram tuam a nobis. Nüquid i eternum irasceris nobis: aut extendes iram tuam a ge. neratione in generatione. Deus tu couersus vinificabis nos:7 plebs tua letabitur in te. O stende nobis oñe misericoediá tná: 7 salutare tuuz da nobis. Hudiam quid loquatur in me võis veus: quonia loquetur pacez i blebe sua. Et super sanctos suos vieos: qui conertutur ad cor. Cerutamé prope timétes eu salutare ipsius: vt in babitet gloria i terra nostra. Qi fericordia z veritas obnianerut sibi: institia z par obsculate sunt. Veritas o terra orta est: 7 institia de celo prosperit. Et enim dús dabit ME benignitate: 7 terra nostra dabit fructuz suuz. Lustitia ante cu ambulabit: 2 ponet i via gres suos. Gloria patri 7 Sicut erat. Mudate dim omés gentes: landate enm omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: 7 veritas domini manet i eternuz. Gloria patri z filio z spūi sco. Sič erat i pricipio z nůc z semp z i secula scloy amé. Ant. Assumpta é maria in celuz gan dent angelt laudantes benedicht ohm. Lapitulum.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. D.7.6.3

ote

mi

Spi

117

110/

101.

opo

nim

1111/

114

ifi

CTI

(11)

Te est ista que progreditur quasi aurora cosurges pulchea vi luna electa vi sol ter ribilis: vi castrorum acies ordinata. K. Deo gratias. 8. Dignare me laudare te virgo facrata. a mibi virtutem contra bostes tuos. IR irieleyson. O brifteleyfon. K irieleyfon. & Domie exaudi ora tione mea. B. Et clamor meus ad te veniat. Dratio Eus qui virginalez aulaz beate/ Drem? marie virginis i qua babitares eligere di gnatus es: va que fumus vt fua nos vefensio, ne munitos iocundos sue facias interesse com memorationi: qui vinis z regnas in fecula feculoz. K. Amen. S ancti dei omnes interce dere dianemini pro nostra omniumoz salute. p. Letamini i domino regultate uffi. R. Et aloriamini omés recti corde. Dratio. Drem? raudi nos deus falutaris noster: z aposto lox tuorum Petri z Pauli: z alioruz apo stolorum nos tuere presidijs quoruz vonasti fideles este voctrinis. O mnes sanctitui que sumus domine nos vbiqzadiunēt: vt dum co ruz merita recolimus patrocinia sentiamus: Et pacem tuam nostris concede temporibus: z ab ecclesia tua cunctaz repelle nequitiaz: iter actus voluntates nostras: vomnium famu lorum tuoru in salutis tue prosperitate dispo ne: benefactoribus nostris sempiterna bona re

tribuc: zomnibus fidelibus defuctis requiez cternam concede. Per dominuz nostrum 3be 60 fum christum filium tuum: qui tecum vinit ? regnat in unitate spiritus sancti deus per osa scla seloz. K. Amen. v. & ne exaudi orationem 014 meam. B. Et clamor meus ad te veniat. B enedica mus domino. B. De co gratias. 1119 H ne maria gratia plena dominus tecum. B. B enc. iss dicea en i mulieribus a benedictus fructus ventris tui. sio, Eus in adiutorium men intende. K. om Oomine ad adiuu adu me festina. v. 1 fe Gloria patri 28 ičerat ze Dymn?. Demento falutis auctor quod no stri erce quondam corporis ex illibata virgine nascenate. do formam sumpseris. & ancta maría mater Et gratie mater miscricordie tu nos ab boste pro em9 tege 7 in bora mortis suscipe. Toria tibi do mine: qui natus es de virgine cu patre sancto 00/ spiritu in sempiterna secula. R. A men. Anni afti phona. Al aria virgo assimpta cst. 1161 Bominum cũ tribularer clamani: z eran 100 diuit me. 7) ominc libera animam meas 19: a labije iniquie za lingua volosa. Q nid vet 19: tibi aut quid apponatur tibi: ad liquam dolo tü sam.8 agipte potentis acute: cū carbonibus desolatoris. Ten mibi quia incolatus mens prológatus est: babitani cú babitatibus cedar

multuz incola fuit anima mea. Cuz bije qui oder ut pace eram pacificus cuz loquebar illis impugnabant me gratis. Tloria patri z filio Sieut erat in principio enticec. Pfalmus. Enanioculos meos i motes vnde veniet auxilium mibi. Auxilium meum ad vo mino qui fecit celum z terram. Don det inco motionez pedem tuum: negz dormitet qui cu stodit te. Ecce nó dormitabit negz dormiet: ani custodit israel. Dominus custodit te do. minus protectio tua: super manum derteraz tuam. Per viem sol nó vret te:neqz luna per noctez. Dominus custodit te abomni malo: custodiat animaz tuam dominus. Dominus custodiat introity tuñ z exity tuuz: ex boc núc r vsqzinseculu. Tia patri z Sicut crat. ps. Étatus sum i bijs que victa sunt mibi:in domum domini ibimus. Stantes erant pedes nostri: in atrijs tuis Iberusalem. The rusalem que bedificatur vi ciuitas: cuius par ticipatio eius in idipsum. Illuc enizascende rūt tribus tribus domini testimonium israel: ad cositendum nomini domini. Quia illicse der ut sedes i indicio: sedes super domum da, uid. Rogate que ad pacem sunt ibernsalem: 7 babundantia viligeribuste. Riat par i vir tute tua: Thabudantia i turribus tuis. Prop

ter fratres meos z proximos meos loquebar pacem de te. Propter domuz domini dei no stri: quesiui bona tibi. Toria patri z. sicut erat. Antipbona. Ad aria virgo assumpta estad best berű tbalamű i quo rex regűstellato sedet solio. Cap.

u

19

lio

119.

Nict

100

nco

nou

let:

cra;

per alo:

mus

núc

)L:IN

rant

Ib

par

act:

icle

ינוס

111:

vil

op

This in syon firmata sum vin civitate san ctificata similiter requient: vin iberusale potestas mea. K. & eo gratias. . & issua est gratia intabijs tuis. P copterea būdixit te och i eter num. K irieleyson. K peleyson. K irieleyson. & o mine exaudi orationem meam. K. Et clamor meus. ad te veniat. Pratio. Dremus.

mitate fecuda humano generi premia pre stitisti: tribue quesumus: vt ipsaz pro nobis in tercedere sentiamus: per quaz meruimus auctore vite suscipere ofini nostrum Ibesuz christum siliuz tuum: Qui tecum vinit z regnat in vnitate spiritus sancti dus per osa secula seculo loz L. A men Protancus. Sancti dei omnes in tercedere dignemini pro nostra osumoz salute. Le tamini i dio z exultate iusti. Le gloriamini oss recticorde. Orem? D rotege die ppsztuű z apsozituoz Petri z Pauli z alioz apsoz patrocinio cósidente ppctua desensione cóserua. Es se stitu quamus die nos vbiqzadinnent: vt dum eoru merita recolim? patrociania sentiamus.

dij

Et pacem tuam nostris concede temporibus rab ecclesia tua cuctam repelle nequitiaziter actus r volutates nostras r oiuz famulorum tuor in salutis tue prosperitate dispone: bene factoribus nostris sempiterna bona retribue: romnibus sidelibus defunctis requie eternă concede: Per dum nostru Ibesum rpm filiuz tuum: qui tecuz viuit r regnat in vnitate spiri tus sei deus: poia sela seculor. R. Amé. Domine eraudi oratione meă. R. Et clamor me? ad te veniat. B enedicamus domino. Re eo gratias.

Hue maria gratia plena dus tecuz. R. Benedicta tu

Eus in adiutorium meŭ intende. R. Oomine ad adiuuandum me festina Gloria patri z filio z spŭi sco. Sicut crat i pricipio z nuc z semp z i secula seculoz amen alleluya. Dymms.

in mulieribus a benedictus fructus ventris tui.

Eméto salutis auctor quod nostri quódá corpis exillibata virgine nascedo sormaz sumpseris. Sácta maria mater gratie mater misericordic: tu nos ab boste protege z i bora mortis suscipe. Toria tibi domic qui natus es de virgine cum patre scó spiritu i sempiter na scla. R. A mé. Ant. In odorem. ps. B te die lenaui oculos meos: g babitas

in celis. A cce sient oculi sernoz: in manibus dominorum suorum. S ient oculi ancille in manibus domie sue: ità oculi nostri ad domi num deum nostrum: donec misereatur nostri u iserere nostri domine miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione. Q uia multu repleta est anima nostra: obrobrium ba budantibus z despectio superbis. G loria pa tri z S ient erat.

er

m

me

IC:

ma

1111;

pin

1101 ). K

LD.

tim

tina

ICUI

mb

11.13

ter

)LI

119

U

If quia dominus erat in nobis dicat núc israel: nisi qui dominus erat i nobis. Qui exurgerent homines in nos: tunc forte niuos degrutissent nos. Qui irasceretur suror eoru in nos: forsitan aqua obsorbuisset nos. Por é tem pertransiuit anima nostra: forsitan ptransistet anima nostra aquaz intollerabilem. Be nedictus dominus qui nó dedit nos in captio ne dentibus eoru. Anima nostra sicut passer erepta est de laqued venantium. Daqueus co tritus est: 7 nos liberatis sumus. Adiutoriuz nostrum in nomine domini: qui secit celum terram. Gloria patri tsilio. Sicut erat. ps.

Ti confidunt in domino sicut mons syon non commouebitur in eternum: qui babi tat in iberusalem. Q ontes in circuitu eius z dominus in circuitu populi sui: ex boc núc z vsqoin seculum. Q uia nó reliquet dominus d'ii

virgam peccatox super sortem instox: vt non ertendant insti ad iniquitatem manus suas. Benefac domie: bonis z rectis corde. 7) ecli nantes autem in obligationes: adducet vomi uns cum operantibus iniquitatem:par super israel. Tloria patri z filio z spiritui sco. Sic erat in principio z núc z sempzc. Antubona. In odorem vnguentorum tuorum currimus adolescë tule vilexerunt te nimis. Lapitulum.

Tradicani in populo bonorificato z i paz tes dei mei bereditas illins z in plenitudi ne sanctor detentio mea. R. Deo gratias. & B enedicta tu i mulieribus. B. Et benedictus fru etus vetris tui. Ririeleyson. R peleyson. R irieley son. p. Domine exaudi orationem meaz: Etclamor

meus ad te veniat. Ozetio. Ozemus.

Pucede miscricors dus flagilitati nostre presidium: vt qui sancte deigenitricis vir ginis marie memoriazagimus: intercessionis eius auxilio a nostris iniquitatibo resurgamo Per eunde christuz dominű nostrű. R Amë. Pro sanctis Ant. S'ancti vei omés intercedere vigne mini pro nostra omniŭąs salute. &. L' etamini in domi no rexultate iusti. R. Er gloriamini omnes recti cor de. Oremus.

Raudinos deus falutaris noster: 7 apostolog tuoy Petri z Pauli: zaliog aposto.

lorum nos tuere presidijs quoruz vonasti side les este doctrinis. O més sanctitui quesum? domine nos vbiqzadiunent: vt dum eoru me ni rita recolimus patrocinia sentiamus. Et pa eric ceztuár c S i come troncrratiterza. H nona. v. H ue maria gratia plena dominus tecum: B. B ene dicta tu i mulieribo a būdictus fructus vētris tui. 30. cke Eus in adiutorium meu intende. K. m, omine ad adiquandum me festina. pat Bloria patri 7 filio 7 spiritui sco.k. S cut erat in principio vnúc v semp 7 in secula scloz amen alleluya fru Emeto salutis auctor opnostri quondam cley corpis er illibata virgine nascédo formaz supseris. 8 ca maria mater gratie mater mi sericordie tu nos ab hoste pregez i hora mor tis suscipe. That ibi one qui natus es de vir tre gine cu patre sco spiritu in sempiterna secula. VII Amen. Antiphona. Pulchraes. TA conertendo oño captinitate syon: facti fum? sič cósolati. T űc repletű est gaudio os nruz: z lígua nostra exultatióe. p űc vicet inter gentes: magnificauit dominus facere cu eis. agnificauit dominus facere nobiscum facti sumus letantes. Connertere domine ca ptinitate nostram sicut torres in austro Q ni seminat in lachrymis: in exultatione metent. diiii

emntes ibant z flebant: mictetes semina sua. Trenientes auté venient cum exultatione: por tantes manipulos suos. Otia patri. ps. Hi. dominus bedificanerit domumainua Inum laboraucrūt qui bedificāt eam. Ni si dominus custodierit civitatem: frustra vigi lat qui custodit eaz. Tanum est vobis ante lu cez surgere: surgite postquă sederitis: qui mă ducatis panem voloris. Tum vederit vilectis suis sompnum: ecce bereditas domini filij merces fructus ventris, Sicut lagipte in ma nu potentis: ita filij ercustorum. Beatus vir qui impleuit desideriu sunz ex ipsis: no cosun detur cum loquet: inimicis suis i porta. Tlo ria patri z filio Sicut crat i principio. 13. Eatiomnes qui timet dominum: qui am bulat in vijs eins. Tabores manuuz tua rum quia manducabis: beatus es z bene tibi erit. Troz tua sicut vitis abundans: in lateri bus domustue. Wilij tui sicut nouelle olina rum: in circuitu mense tue. Acce sic benedice tur bomo: qui timet dominum. Benedicat ti bi dominus ex syon: 7 videas bona Iberusale omnibus viebus vite tue. At videas filios fi lioz tuoz: pacem super israel. Gloria patri z Bicut erat. Ant. Pulchia es roccora filia ibrufa, lem terribilis vi castrorum acies ordinota. Lapi.

In plateis sient einamomum z balsamum odorez dedi quasi myrrba electa dedi sua nitatem odoris. K. Beo gratias. B. Pest partum virgo inniolata permansisti. R. Deigenitrix intercede pro nobis. Rireleyson. R peleyson. R iricley son. B. Bomine exaudi.orationem meas. Etelamor meus ad te veniat. Pratio. Premus.

ig

elu

má

lec,

filii

ma

Hun

310

311

[113

ribi

teri

111/

lice

1111

Amulorum tuoz quesumus domine deli ctis ignosce z qui tibi placere de actibo no strisno valem? genitricis filij tui domini no stri intercessione saluemur: Per eundem chris stum dominum nostrum. K. Amen. Profin etis ant Sancti vei omnes intercedere vignemini pro nostra omnigas salute. . . Letamini i vomino z exul tate insti. F. Et gloriamini oes recti corde. Drem?. 🕦 1Resta quesumus omnipotés deus: vt nul lis nos permictas perturbacionibus cócu ti:quos in apostolice confessionis petra solida sti. Omnes sanctitui quesumus domine nos vbiqzadiuuent: vt duzeoz merita recolimus patrocinia sentiamus. Etpace tua nostris có cede téporibus 7 ab ecclesia tua cuctaz repelle negtiaziter actus voluntates nostras voiuz famuloz tuoz i salutis tue prosperitate dispo ne: benefactoribuf nostris sempiterna bona re tribue: 70ibus fidelibus defunctis regezeter nam concede. Per dominum nostrum Ibesuz

christum filium tuum: qui tecü viuit z regnat in vnitate spiritus sci deus poia scia seculoz. R. A men. V. O omine exaudi orationem meä. R. Clamor mens ad te veniat. V. B enedicam? domino. R. O eo gratias. A ucipro. V. M. ue maria gratia plena dominus tecum. R. B enedicta tu i mulieribus z benedictus fruct? vetris tui. P. Eus in adiutorium menz intede. R. O omie ad adiunadu me festina. Ver o loria patri z silio z spiritui sancto. Sicut erat in principio z nunc z semp zi scia sciozame alia. Ant. O uzester rex. ps.

Tiscia sclorame alia. Ant. O uzeste rer. ps.

Irit dominus domio meo: sede a derris meis. O onec ponam inimicos tuos: scarbellum pedu tuoz. O irgam virtutis tue emi ctet dominus er syon dominare in medio inimicoz tuoz. T ecum principiuz i die virtutis tue: insplédoribus sanctoz: er vtero ante luci ferum genuite. L urauit dominus z nó peni tebit cum: tu es sacerdos in eternú: secundum ordinem melchisedech. O ominus a dertris tuis confregit in die ire sue reges. L udicabit in nationibus implebit ruinas: cóquassabit ca pita in terra multoz. O etorrente i via bibit: propterea eraltauit caput. O loria patri. S i cut erat. Hat. O um este rex i acubitu suo nardus mea dedut odorem suauitatis. Ant. L'ena eius. ps.

11 Audate pueri onm: laudate nomé vomini. git nome oni benedictu: ex boc nunc v sque in seculum. H solis ortu vsq3 ad occa sum: laudabile nome oñi. ex reelsus sup oés gentes dus 7 super celos gloria eius. Quis si cut dominus deus noster: qui in altis babitat z bumilia respicit: i celo z i terra. 8 uscităs a terra inopem: 7 desfercore erigens pauperez. pcr t collocet eum cuz principibus: cu principi ito. bus pplisui. o ni babitare facit sterilez i vo mo: matrem filiox letantez. Tloria patri z fi lio 7 spiritui scó. Sicut erat in principio. 1113 Antiphona. L'ena cius sub capite meo r vextera illi? Sca, amplexabitur me. Antiphona. IA igra sum sed for mosa filia iberusalem. ani TPfalmus. Etatus sum in bijs que victa sunt mibi: i 1111/ Jonum domini ibimus. Stantes erant uns pedes nostri: in atrijs tuis iberusalem. The uch rusalem que bedificatur vt cinitas: cuius par ticipatio eius in idipfum. Tlluc enim ascede runt tribus tribus domini: testimoniuz isrgel TIS ad cofitendum nomini vomini. Quia illic se ibit derunt sedes in indicio: sedes super domú da CH uid. R ogate que ad pacem funt iberusalem: Thabundantia viligentibuste. Fiat par in virtute tua: z babundantia in turribus tuis. n 20pter fratres meos z propimos meos: loq

bar pacem de te. Dropter domű domini dei nostri: quesiui bona tibi. Glozia patri. S icut crat. Annphona. Il igrafum sed formosa filia iberu falem: ideo vilexit me rex a introduxit me in cubiculu hum. Antiphona. I am byenns transift. Ili dominus bedificancrit domum: inua num laboranerunt qui bedificat eaz. Ni si dominus custodierit civitatem: frustra vigi lat qui custodit eaz. Canum est vobis ante lu cem surgere: surgite postquam sederitis: qui manducatis pané voloris. O um vederit vi lectis suis sompnum ecce bereditas domini: filij merces fructus ventris. Sicut sagipte i manu potentis ita filij ercustorum. B catus vir qui implebit desiderium suuz ex ipsis: no confundet cum loquetur: inimicis suis in poz ta. Gloria patri. Sicut ant. I am byens tran hit imber abijt a recessit surge amica mea a veni. An tipbona. S peciosa facta es. Auda iberusalem vominum: lauda veuz tuum syon. Q uoniam confortanit seras portaru tuaruz benedirit filijs tuis î te. Qui posuit sines tuos pace: er adipe frumeti satiat te.() ni emittit eloguz sin terre: velociter cur rit fino eins. Qui dat nine sie lana: nebula si cut einere spargit. n ittit ebristallu sua sie bu cellas ante faciez frigoris eins gs substinebit.

Emittet verbuz suűz liquesaciet ea: flabit spi ritus cius 7 fluct aque. Qui amutiat verbuz fuum iacob: iustitias 7 iudicia sua israel. No fecit taliter of nationi: z indicia sua nó manife stabit eis. Gloria patri. Ant. Speciosa facra es 1119 Thanis in delitijs tuis lanctadeigenitrix. Lapitulu. Binitio vante secula creata sum: v sque rigi ad futur seculum no desinam: z in babita tione sancta coram ipso ministrani. K. Deo qui gratias. Dymnus. יוסי Te maris stella dei mater alma: atqz sem mi: per virgo: felix celi porta. Sumens illud nei ane: gabrielis oze fuda nos i pace mutas Eue irus nomé. Solue vincla reis profer lumen cecis : 110 mala nostra pelle bona cúcta posce. O onstra te esse matrem sumat per te preces qui pro no por bis natuftulit este tuns. Tirgo singularis in TTOIL ter omés mitis nos culpis folutos mites fac z castos. Witam presta puram iter paratutum vt videntes Ihesnin semper colletemur. 8 it Clly laus deo patri sumo chusto decus spiritui scó 199 trinns bonoz vnus. A me. & Biffusa est gratia 111 in labijs tuis. R propterea benedixit te deus i eterni. 1131 Antiphona. Beata mater, Lanticu marie virginis. uľ Agnificat anima mea dim. At exultanit ili spiritus meus: i deo salutari meo. Quia hu resperit bumilitate ancille sue: ecce eni ex boc

beatam me dicent: oms generationes. Quia fecit mibi magna qui potes est: a sanctu nomé eius. Omisericordia ei? a progenie i progenies timentibus euz. Hecit potentiam i bracchio suo: dispersit superbos mête cordis sui. O eposuit potentes de sede: a exaltauit bumi les. A purientes impleuit bonis: a diustes di misit inanes. Suscepit israel puer sui: recordatus misericordies sus. Sicut locutus est ad patres nostros abrabaz: a semini cius in secu la. O loría patri. Ant. Beata mater a innupta virso sloriosa regina mundi intercede pronobis ad dominuz. Riricleyson. Riricleyson. Riricleyson. Riricleyson. Domine exaudi orationez mes. Recanada de de ceniat. O catio O cenius.

Ducede nos famulos tuos quesumus do mine deus perpetua mentis e corporis sa nitate gaudere: egloriosa beate marie semper virginis intercessione a presenti liberari tristi stitia e eterna psrui letitia. Per edristum dim nostru. La men. Prosessant. Se ci dei onmes itercedere disnemini pro nostra diumas salute. Le tamini i did excultate iusti. Le sloriamini omnes recti corde. Pratio, Orent? De rotege die ppsintui e apsociatio cossidente ppetua desensione coser ua O més sei tui quimus die nos obiquadin

nent: vt duz eoz merita recolimus patrocinia fentiamus. Et pacem tuaz nostris cócede tem poríbus 7 ab coctía tua cúctá repelle nequitiá iter actus 7 voluntates nostras: 7 oium famu loz tuoz i falutis tue prosperitate dispone: be nefactorib nostris sempiterna bona retribue 7 oibus fidelibus defúctis regez eternaz cócede: poim nostri Ibesú rom filiú tuú: q tecuz viuit 7 regnat i vnitate spús sci deus poia se cula scloz. R. Amé. Poñe exaudi drationez mea R. Et clamor meus ad te veniat. P. B enedicamus dño. R. Deo gratias. A completa. P. Hue maria gratia plena dús tecum. R. B enedicta tu i mulicrib 7 b údictus fruct? ventris tui. P. Couerte nos dus salutaris noster. R. Et aduerte irá tuá a nob.

Eus in adiutorium menz intende. Resonune ad adiuuandum me festina: Gloria patri z silio z spiritui sancto. Sicut erat in principio z núc z sempe in secula seculozamen alleluya.

Epe expugnauer ût me adiunent ute mea. vicat nûc israel. Sepe expugnauer ût me adiunent ute mea: tenim no potuer unt mibi. Supra vorsum meum fabricauer ût peccatores: prolongauer ût iniquitatem suaz. Tomi nus instus cocidet ceruices peccator cosunda tur teouertant retrorsuz: ves qui oder ût syo.

ccn

5/1

par

neg

H iant sicut fenuz tectop: quod priusqua cuel latur craruit. Dequo no implebit manu sua qui metet z sinű sungqui manipulos colliget. et non direrut qui preteribat benedictio do mini sup vos: benedirimus vobis in nomine domini. Floria patri z filio. Sicut crat. Eprofundis clamaniad te domie: domine eraudi vocem meā. H iāt aures tue in tendentes: in vocé deprecationis mee. Si ini quitates observaueris domine: domine quis substinebit. O nia apud te ppitiatio e: 7 prop ter legem tuaz sustinuit te domine. Sustinuit anima mea i verbo eius: sperauit anima mea in domino. H custodia mactutina vsq3 ad no ctem: sperct israel in domino. Quia apud do minű miscricozdia: z copiosa apud euz redep tio. ipse redimet israel: ex omnibus iniqui taribus eins. Tloria patri. 8 icut erat. 🐞. Dmine no est exaltatuz cor meuz: peaz ela ti sunt oculi mei. n egzambulani in magnis:negz in mirabilibus sup me. S i non bu militer sentiebam: sed exaltani animam mea. s icut ablactatus sum super matrem suazita retributio in anima mea. 8 peret israel in vo mino: ex loc núc z víq3 in seculu3. T loria patri z filio 8 icut erat Dyminus. Emento salutis auctor quod nostri quon.

le dam corporis er illibata virgine nascendo sor เเลี maz sumpseris. S ancta maria mater gratie et. mater misericordie tu nos ab hoste protege z 00, in bora mortis suscipe. Toria tibi domine q line natus es de virgine cuz patre sancto spiritu in sempiterna secula H men. Lapitulum. mi Bo mater pulchee dilectionis timoris 1em z magnitudinis z facte spei. K. Beo gra uni tias. v. 2 rapro nobis fancta ocigenitrix. B. Ut quis vigni efficiamur promusionibus christi. Antiphona. 9200 Sub ruum presidum. Lanticum Symeonis. ps. muit Une dimictis seruum tuuz die: secudum verbum tuum in pace. Quia viderüt ocu mea idno limci: salutare tuum. Q nod parasti: ante sa wb ciem omnium populoz. I umen ad reuclatio edep nem gentium: 7 gloriaz plebis tue ifrael. 6 lo ria patri. Antiphona. Sub tuum presiduum confu jiqui gimus fancta deigenitrix nostras deprecariões ne despi 3 cla cias in necessitubus nostris: sed a periculis cucris libera nos temp virgo gloriosa benedicia. K irielevio X ve 1113/ leyfon. B. iricleyfon. v. Domine exaudi orationem 1 /1 mea. B. Et clamor meg adte veniar. 23. Orem? ici. Later gloriose sempergrainis marie :113 quantity domine intercessio gloriosa nos 05 protegat rad vitam pducat eternam: Per rp3 pa onim nostrum. R. H. men. Profuncis Hacipbo ma. S ancri dei omnes intercedere diguemini pro noz

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3

stra omnium 93 salute. V. Letamini in comino rexul tate insti. R. Et gloriammi ocs recti corde. Orcm9 Kaudi nos deus falutaris noster zaposto lorum tuorum Petri z Pauli: z aliorum apostolorum nos tuere presidijs: quorum do nasti sedeles esse voctrinis O mnes sanctitui quesumus domine nos vbigzadiunet: vt duz cornu merita recolimus patrocinia sentiam? t pacem tuam nostris concede temporibus zab ecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter actus voluntates nostras: vomnium fa mulorum tuorum in salutis tue prosperitate vispone: benefactorib9 nostris sempiterna bo na retribue zoninibus fidelibus defunctis re quiem eternaurconcede: Per dominu nostruz Bochum Christum filium tunnequi tecum vi nit a regnat in unitate spiritus sancti deus p omnia secula seculoruz in menado do omi ne exaudi orationem meant profest damor mens ad te veniat. Benedicanus domino. Bi Dico graz tias. v. B enedicat 7 custodiat nos omnipoteus 7 mi sericors dominus. &. Amen. Antiphona. " Hlue regina misericordie vita onicedo rspes no stra salue ad te clamamus exules filij Eue ad te su spiramus gementes a flentes in baclachrymarum val le Eya ergo advocata nostra illos tuos misericordes o enlos ad nos converte: 2 Ibelum benedictum fructum



Macominciano escepte psalmi penitentiali. Inginoc chiati tutti ilgonernatore impone lantiphona vecto pia no il Pater nofter Ant. IA e reminicaris one os. I Iminene i furoze tuo arguas me: negamiratua corripias me. misercremei due quonuz infirmus fum: sana me domine quoniaz cox G turbata funt offa mea. Granima megrurbata est valde: sed en domine vsaguo connectere domine z eripeanimani meain: faluum me sac propter misericordiam tuam. Q noniaznon est in morte qui memor sit eni: in inferno autez quis confitebitur tibi. rabo rani i gemitu meo:lanabo p singulas noctes: lectum meum lachrymis meis: stratum men rigabo. murbatus est a furoze oculus meus: inveterant inter omnes inimicos meos. Ou scedite a me omés qui operamini iniquitatez: quonia eraudiuit dominus vocez flerus mei. ex raudiuit dominus deprecationem meam: Dominus oratione meaz suscepit, er rubescat z coturbentur velbemerer oes inimici mei:co nertantur verubescant valde velocuer. To ria patri 7 filio 7 spiritui sco. gient crat. po. Eatiquorremisse sunt iniquitates: 2 quo ruztecta sunt peccata. Beatus vir cui no imputabit dominus peccatuz:nec est in spiris

tu eius dolus. Quoniaz tacui inueterauerūt pia osta mea: dum clamarem tota die. Quoniaz 08. die ac nocte granata est super me manus tua: me: conucrfus sum in erumpna mea dum confrin Di gitur spina. To clictum meum cognituz tibi fe mus ci: z iniustitiam meam nó abscódi. Tixi cósi 500, tebor aduersum me iniustriaz meaz domino: uma z tu remisisti impierate peccati mei. p 20 bac 3quo orabit ad te omnis sanctus in tempore oportu :am: no. o erutame in viluuio aquarum multax: am. ad eum non approximabut. Tu es refugium tou: meum a tribulatione: que circudedit me exul 900 tatio mea erue me a circundantibus me. In des: tellectum tibi dabo z instruā te in via bac qua mei gradieris: firmabo supte oculos meos. no lite fieri ficut equus 7 mulus: in quib? non est ielle: tutellectus. In chamo z freno maxillas eoz 70 constringe: qui non approximat adte. ulta 316; flagella peccatoris: sperantes auté in domino mel. misericordia circundabiti n etamini in bomi am: no recultate insti: r gloriamini oes recti cor efcát de 6 louis patri z filio 8 icut erat. 11 ps. 1:00 Omine ne infurozetuo arguas me: negzi ira tua corripias me. Q noniam fagipte tue infire sunt mibi: z confirmasti sup me ma num tuam. Non est sanitas in carne mea a fa cie ire tue:no est par ossibus meis a facie pecirv Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. D.7.6.3

catori meoruz. O noniam iniquitates mee su pergresse sunt caput meum & sicut bonus gra ne grauate sunt super me. Querierunt & coz aupte sunt cicatrices mee a facie infipiétie mee Mifer factus fum reurnatus fum ufque infinezitora die corriftarus igrediebar! Quonia lambi mei impleri sint illusionibus z non est fanitas incarne mea. Afflictus film abumili atus sum nimis rugieba a gemitu cordis mei Oomine ante te omne desiderinm meumzge mitus mens:adte no est abscoditus. Cozme um conturbatum est in me: dereliquit me uir tus mea: Tlumen oculorum meorum z upfum non est mecum. I mici mei apporimi mei ad uersuz me appropinquauerut ofteterunt. Et qui insta me erant de longe steterunt: quim sa ciebant qui querebant animam meaz. et toni inquirebant mala milai: locutufunt vanitates r volos tota viemeditabantur. Ego auteztā quam surdus non audiebazer sicut mutus no aperiens os suum: Et factus sitz sicur bomo non audiens: 7 non babens i oze suo redargu tiones. O noniam inte domine speraui: tu ex andies domie deus meus. Quia virinequa do supergaudeat mibi inimici meile ouni co mouentur pedes mei: super me magna locuti sunt. Quoniam ego in flagella paratus sum

In z volor meus i conspectu meo semper. Q no eth niam iniquitatem meam anuntiabo: z cogita (02 bo pro peccato meo. I nimici autem mei viz nee uunt:z confirmati sunt super me:zmultiplica infi ti sunt: qui oderunt me inique. Q ui retribu. duia unt mala pro bonis detrabebant mibi quonia nch sequebar bonitatem. n e derelinquas me do mili mine deus meus:ne discesseris a me. T nter ma de inadiutorium meum: Domine Deus salutis nage. mee. Tloria patri efilio. S icut erat ps Flerere mei deuf secundum magnam mi 12 me fericordiam tuam. ext fecundum multie uir ofum tudinem miserationum tuarum dele iniquita tem meam. I mplius laua me ab iniquitate ciad mea: é a peccato meo munda me. o uoniam .ai iniquitatem meam ego cognosco: z peccatum imfa meum contra me est semper. p ibi soli pecca a riqui ni z malum cozam te feci vt instificeris insera 13163 monibus tuis zuincas cum indicarissi exicte ध्यार्थ enim iniquitatibus conceptus fum: zin pecca snó ' tis concepit me mater mea. A cce enim veri 01110 tatem dileristi: incerta z occulta sapientie tue irgi manifestasti mibi. H sperges me domineiso! uct po z mundaboz: lauabis me z super nivem be albaboz. Auditui meo vabia gandium z letiz 100 tiam: repultabunt offa bumiliata. uti ITT Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. D.7.6.3

Aduerte faciem tuam a peccatis meis: 70m/ nes iniquitates meas dele. Cor mundu crea in me deus: 7 spiritum rectuz innoua in visce ribus meis. Ne proiscias me a facie tua: zspi tum fanctuz tuŭ ne aufferas a me. Redde mi bi letitiaz salutaris tui: 2 spiritu principali co firma me: Docebo iniquos vias tuas: 7 ipij ad te couertentur. Tibera me de sanguinib? deus deus salutis mee: rexultabit liqua mea institiam tuam. Tomine labia mea aperies: zos meum annuntiabit laudem tuam. Quo niam si voluisses sacrificiuz vedissez: utiqz bo locaustis non velectaberis. Sacrificium veo spiritus contribulatus: co2 contritum 7 bumi iatum: deus non despicies. Benigne fac i bo na volutare tua syon: vt bedificetur muri bierusalez. Tunc acceptabis sacrificium iustitie oblationes 7 bolocausta: tunc imponét super altare tuŭ vitulos. Tha patri Sicerat ps. Omine eraudi orationez meam: 7 clamor meus adte veniat. No aduertas faciem tuam a me: in quacunq3 die inuocauero te: ve lociter exaudi me. Quia defecerunt sicunt su mus dies mei: vossa mea sicut cremium arue rūt. percussus sum vt senuz z aruit cor meu: quia oblitus sum comedere panem meum. H voce gemit9 mei:adbesijt 03 meñ carni mee.

Similis factus sum pellicano solitudinis: faz ctus suz sicut noticozar in domicilio. Wigila isce ui 7 factus suz sicut passer: solitarius in tecto. rspi mota die erprobabat mibi inimici mei: 7 qui emi laudabant me aduer sum me iurabant. Quia Ilico cinerem tanquam panem manducabam: 7 po ipi culum meum cum fletu miscebam. Hsacie in iniba dignationis tue: quia eleuas alligistime. Di ma es mei sicut umbra declinauerunt: 7 ego sicut TIES: fenum arui. Tu autem domine in eternum p 2 uo manes: 7 memoriale tuum i generatione 7 ge 95h nerationem. Tu exurgens domine miserebe ris syon: quia tempus miseredi eius quia ve-1 000 nit tempus. Quoniam placuerūt servis tnis dumi cíbo lapides eius z terre eius miserebuntur. Atti mebunt gentes nomé tuum domine: 7 omés i bie reges terre gloziam tuam. Quia bedificabit ffine Dominus syon: 7 videbitur in glozia sua. Re upcr sperit in oratione bumilium: 7 nó spreuit pre-D\$. ces eox. Scribantur bec in generation calter imot ra:7 populus qui creabitur laudabit dominū nem Quia prosperit de excelso sacto suo: domin? eire de excelso sancto suo: dominus de celo i terrã nt fu asperit. Trandiret gemitus copeditoruz:vt 17116 solueret filios intereptoz. At annútiet i syon nomé oñi: z laudem eius in Hierusalem. In coneniedo populos in vnú: reges vt serviat

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. D.7.6.3

11,

rea

cu:

H

bomino. Respondit ei in via virtutis sue pau citatem dierum meozum nuntia mibi. Mere uoces me in dimidio dierum meozum: in genegatione z generationem anni tuic I nitio tu Domineterram fundasti: z opera manuum tu arum funt celi. Ipsi peribunt tu autez perma nes: zonmes sicut uestimentum veterascent. et ficut opertozium mutabis eos z mutabu tur tu autem idem ipse est zanni tui non desicient. Hilli seruozum tuozum babitabunt: z semen eox i seculu dirigetur. Tia pa. pa. Eprofundis clamani ad te domine do. mine eraudi nocem meam. niantau restue intendentes in nocem deprecationis mee. Si iniquitates obsernaueris domine do mine quis substinebit. Quia apudte propitia tio est apropter legë tuam substinui te domine s ubstinuit anima mea in uerbo eius speranit anima mea in domino. H custodia mattutina usque ad noctem: speret israbel in domino. nuia apud dominum misericordia rcopiosa apud eum redemptio. At ipse redimet israel er omnibus iniquitatibus eius. Toria patri zfilio. 8 icut erat z c. psalmus. Omine craudi orationem meam: aurib? percipe obsecrationem meam. In ueri. tate tua: exaudi mesin tua iustitia. Ot non in-

tres in iudicium cum servo tuo: quia non insti ficabitur i cospectu tuo omnis ninens. Quia persecutus est inimicus animam meaz: bumi lianit in terra nitam meam. Collocanit me i obscurissicut mortuosseculi: zanxiatus est su per me spiritus meus: in me turbatum est coz meum. De emor fui vierum antiquorum: mez ditatus sum in omnibus operibus tuis: 7 m2 factis manunm tuarum meditabor. Orpan di manus meas adre anima mea: ficut terra si ne aqua tibi. or elociter exaudi me vomie: ve fecit spiritus mens. I on aduertas facies tua ame: ? similis ero descendentibus in lacum. A ndită fac mibi mane misericordia tua quia in tesperani. Notam fac milai viaz in qua am bulez: quia ad te leuaui animaz meaz. O ripe me de inimicio meio domine la de cofuci do ce me facere voluntaté tuaz: quia dens jucus esturs: piritus tilus bonus toeducet me îter razrectaz: piopter nomenituumitoomine mini ficabis me in equitateitua. et duces de tribu latione animam meam: z in misericordia tua disperdes inimicos meos. A rperdes omnes quitribulant animam meam: quoniazego ser uustuus sum. G loria patrizfilio zspinitui sancto. 8 icut erat imprincipio z nunc z sem, per xinfecula seculorum. Amen. Antiphona

111

re

je,

) tu

ltu

ma

ent.

abi

refi,

Itiz

Ti

100

1911/

01119

EW

DITIA

nine

uuu

11113

iofa

rac

atri

"A e reminiscaris domine delicta hostra vel parentum nostrorum: negz vindictam sumas de peccatis nostris. Inginocchiati edue choristi allaltare. Frielcyson. & peleyson. a briste audi nos. pater de celis deus miserere nob H lij redemptor mundi deus miserere nobis 8 piritus sancte deus miserere nobis. sancta trinitas vnus deus misercre nobis. s ancta Abaria ora pro nobis. s ancta deigenitrix ora pro nobis. s ancta virgo virginum ora pro nobis. sancte Adichael ora pro nobis. Sancte Babriel ora pro nobis. Sancte Raphael ora pro nobis. o mens fancti angeli z archangeli pronobis. mnes sancti beatorum spirituum ordines orate pro nobis. Sancte Johannes Baptista ora pro nobis o mnes sancti patriarche z prophete orate pronobis. 8 ancte Petre ora pro nobis. sancte Paule ora pro nobis. Sancte Andrea ora pro nobis. Sancte Facobe ora pronobis. Sancte Thoma ora pro nobis. Sancte Johannes ora pro nobis.

sancte Jacobe ora pronobis. is. Sancte Philippe ora pro nobis. Sancte Bartholomee ora pro nobis. ludi Sancte Abathee ora pro nobis. not Sancte Symon ora pro nobis. obis Sancte Ladee ora pro nobis. Bancte Abathia ora pronobis. 115. Sancte Barnaba ora pro nobis. bis. sancte Luca orn promobis. bis. sancte Abarce ora pro nobis. bis. omés sancti apli z enageliste orate pro nob. big. omés fancti discipuli domini orate pro nob. bis. omnes fancti innocentes orate pro nobis. Sancte Stephane bis. ora pronobis. sancte Liurenti ora pronobis. MERO sancte Tincenti ora pro nobis. Sancte Fabiane ora pro nobis. nes Sancte Sebastiane ora pronobis. Sancti Johannes & Paule orate pronobis. obis Bancti Losina z Bamiane orate promobis. DIESC Sancti Bernasi 7 Protasi orate pro nobis. Sancte Alexander ora pro nobis. bis. sancte Bonate ora pro nobis. 719. Sancte Adinias ci ora pro nobis. 119. omnes fanctimartyres orate pro nobis. 119. gancte Silnester ora pro nobis. 19. Bancte Bregorij ora pro nobis. 3,



S. O més sci & sancte dei: intercedite pro nobis. S, 10 20pitius esto: parce nobis domine. 19; Propitins esto: erandinos domme. 119. A bomnimalo: libera nos domine. DIS. H bomni peccato: libera nos vomine. ms. A biratua: libera nos vomine. vis. A subitanca vi puisa morte: libera nos vie. bis. H b insidijs viaboli:libera nos vomine. bis. H b ira z odio z omni mala voluntate: libera, dis. nos domine. 019. A spiritu fornicationis: libera nos domine. bis. H fulgure & tempestate: libera nos domine. bis. A morte perperna: libera nos domine. bis. per mysterinz sce incarnationistue: li.n.d. 015. p er aduentum tuum: libera nos domine. obis p er nativitatem tuam:libera nos domine. p er baptismum z sanctum ieiunium tuum: bis, libera nos domine. big. . FELV. 01: 50.5:11. p er crucez 7 passione mam: libera nos: due. 019: p er mortez 7 sepulturaz tuaz: libera nos oñe big. per scam resurrectione tuaz: libera nos due. 019. per admirabile ascessione tuaz: libera nos o. 119. p er aduentum spiritus sancti paracliti:libe, 119. ra nos domine. 119. In die indicij: libera nos domine. 19. p eccatores: te rogamus andi nos. 19. t nobis parcas: te rogamus audi nos. 19.

Otnobis indulgeas: te rogamus audi nos. O tad veram penitentiam nos perducere di gneris: te rogamus audi nos. Ot ecclesiam tuam sanctam regere z coserua, re digneris: te rogamus audi nos. Ot dompnuz apostolicum nostrum 7 omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione consernare digneris: te rogamus audi nos. Ot inimicos sancte ecclesie bumiliare dignes ris:terogamus audi nos. O tregibus 7 principibus christianis pacez 7 veram concoediam vonare vigneris: te rogaz mus audi nos. ot cuncto populo christiano pacem z vnitate largire vigneris: te rogamus audi nos. Ot nos metiplos in tuo fancto feruitio confoz tare 7 cobuare digneris: te rogam? audi nos. Ot mêtes nostras ad celestia desideria erigas terogamus audi nos. onnibus benefactoribus nostris sempiter na bona retribuas: te rogamus audi nos. Otanimas nostras fratrum propinquox 7 be nefactorum nostrozum ab eterna dampnatio ne eripias: te rogamus audi nos. Ot fructus terre dare & conservare digneris: terogamus audinos. ot omnibus fidelibus defunctis requiez eter

nam donare digneris: te rogamus audi nos. di or thos exaudire digneris: te roga audi nos. A gnus dei qui tollis peccata mundi parce no rug, bis domine. A gnus dei qui tollis peccata mundi: eraudi nnes nos domine. H gn9 dei g tollis peccata mudi miserere nob con a briste audi nos. a briste exaudi nos k iri eleyson. wisteleyson. irieleyson. ater igne noster. et ne nos inducas in temptationem. accit

ed libera nos a malo.

roga

nitati

:onfor

11109.

rigas

piter

eabe

113110

719:

ctet

Eus in adiutorium meum intende. To mine ad adiunandu me festina. ox onfun dantur greuereatur: qui querunt animaz mea A duertantur retrossum z erubescant: qui uo lunt mibi mala. A duertantur statizerübesce tes: qui dicut mibi enge enge. A pultent z le tentur omnes qui querunt te: 2 vicant semper magnificetur dominus:qui diligunt salutare tuum. C go nero egenus z pauper sum: veus adinua me. H dintor mens z liberator mens es tu: domine ne memoreris. Tloria pa. z č. s aluos fac feruos tuos 7 ancillas tuas to ex us meus sperantes in te. A sto nobis domine turris fortitudinis. A facie inimici. N ibil p ficiat inimicus in nobis. et tilius iniquitatis non apponat nocere nobis o omine non secu

duz peccă nfa facias nobis. N eqz fecuduz ini grates nras retribuas nobis. O zem? parchi episcopo nostro. O omíns coscruer cuz z vini ficet eum: 7 beatum faciat eum: 7 non tradat emmiranimaminimicoruzeins. O remus p benefactoribus nostris. R etribuère dignare Comincomnibus nobis bona faciétibus prop iternomen sanctum tuum vitam eternä A me memus pro fidelibus defunctis. R. equiem cternam dona eis domine z lur ppetua luceat eis. R equiescant i pace. H men. Ozemus p fratribus nostris absentibus. Saluos fac ser mos mos deus ineus sperantes in te. O itte e is domine auxilium de fancto. At desyon tu erc eos. To omine exaudi orationem meam. or t clamoz meus ad te veuiat.

Eus cui propriuz est misereri semp z par cere: suscipe deprecationem nostră: z nos z omnes samulos tuos: quos delictoră cathe na constringit: miseratio tue pietatis absoluat

\*\* Pacem. \*\* This oratio.

\*\*This oratio.

A estabilem nobis domine misericordia

5 mi tuam clementer ostende: vt simul nos 7 apcc-Irchi catis omnibus eruas: za penis quas pro bijs illi villi meremur eripias. H lia orario radar Eus qui culpa offenderis penitetia placa nus p ris pees populi tui supplicatis: propiti? Ignare respice à flagella tue iracudie que pro peccatis 5 prop nostris meremur auerte. Alia oratio 2 me O îpotes sempiterne deus miserere famulo tu quien o archiepiscopo nostro: 2 virige en secunda tu lucer ā clemētiā i viā salutis eterne: vi te donāte tinusi bi placita cupiat: 7 tota Brute pficiat. Alia ora fac for Deus a quo sca desideria recta cósilia z iusta D ittee funt opa: da servis tuis illa qua mudus dare ronn no potest pace: vt z corda nostra madatis tuis Deditaer bostium sublata formidine tempora eam. fint tua protectione tranquilla. Hia orano emus. ore igne facti spiritus renes nostros z cozno struz domine: vi tibi casto corpore scruiamus pepur omundo coide placeamus. Il Musoratio :7 1109 Ationes nostrasiquimus comic aspiram cathe do pueni radiunado prosequere: vi cho soluat ra nostra oratio z opatio a te semper acipias e ver tevepta finiatumit edinopong nifiliamado a pecci pridelin deus ommissicodiros ziredeptos anti or pay mabus famulox familiques that it ichtifione must cutoutribue peccatouvi idulgeriaqua sep optauerut pijs supplicatioibus cosequatur. Hua ndiá fii

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3 Danipotens sempiterne deus qui vinozu dominaris simul z moztuozum: omniuz qui misereris quos tuos side z opere suturos es se prenoscis te suppliciter exoramus: vt pro quos estimalere preces decreuimus quosque vel presens seculum adduc in carne retinet vel su turum iam exutos corpore suscepit: intercede tibus omnibus sanctis tuis pictaris tue cleme tia omnium delictorum suorum veniam confequantur. Per dominum nostrum Idesum cleristum silium tuum qui tecu viuit z regnat in vnitate spiritus sancti deus per omnia secu la seculorum: Immen.

Vomine exaudi orationem mea. Et clamor meus adte veniat. Exaudiat nos omnipotés

zmisericors dominus. Amen.

Agnificat: anima mea domină. Et exultanit spiritus meus: in de salutari meo. Quia resperit humilitatem ancille sue: ecce e nim ex loc beatam me dicent omnes generati ones. Quia fecit mibi magna qui potens est: z sanctum nomen cius. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Re cit potentia in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede z exaltanit humiles. Exurientes implenit bo nis z dinites dimisit inanes. Suscepit israel

puerum suum: recordatus misericordie sue. Sicut locutus est ad patres nostros abrabaz: r semini eius in secula. T loria patri r silio r spitui saucto. Sicut erat in principio r nunc r semper: r in secula seculorum amen.

1010

mu;

roses

porq

13 vel

vel fu creedé

cleme

1 con

efum

egnar

a fecu

lamo

ipotel

tem

meo.

eccet

1eran

sch:

l clus

Fe

rbog

scde

tbo

196

Trominciono e psalmu gradi.

Prominum cum tribularer clamaui: 7 e raudinit me. To omine libera animaz me am a labijs iniquis: 7 a lingua volosa. Unid vetur tibi aut quid apponatur tibi ad linguaz volosam. Sagipte potentis acute cum carbo nibus vesolatoris. Teu mibi quia incolatus meus prolongatus est: babitaui cum babitan tibus cedar: multum incola fuit anima mea. Cum bijs qui oderunt pacem eraz pacificus cum loquebar illis impugnabant me gratis. Psalmus.

Poutivice Socia patri. Psalmus.

Luaui oculos meos in montes: vnde ve niet auxilium nuivi. Huxilium meum a

nietauxilium miloi. A uxilium meum a domino: qui fecit celum 7 terram. Non det i commotionem pedem tuum: neq3 dozmitet qui custodit te. A cce non dozmitabit neque dozmiet: qui custodit israbel. O ominus custodit te dominus protectio tua: super manuz dexteram tuam. Der diem sol non vret te:ne que luna per noctez. O ominus custodit te ab

fiij

omni malo: custodiat animam tuam domius Ominus custodiat introitum tuum z exituz tuum: ex boc nunc vosque in seculum. Duyll & Monttoice Gloria patricianil ps Learns sum in bis que vices sant mibi: in domum domini ibimus. Stantes erant pedes nostri: i atrijs tuis iberusalem. I beru Talem que bedificatur vi ciutas: cuius participatioeinfinidipsum. Illucenizascenderut tribus tribus domini testimoniu israbel:ad o fitendum nomini domini. Q via illic sederūt sedes in indicio: sedes super domum david. Rogate que ad pacem funt iberusalem: zabū dantia diligentibuste. H iat par in virtutetu a: 7 abundantia in turribus tuis. D 20pter fra tres meos z proximos meos: loquebar pacem de te. P 20pter domuz domini deinostrique sini bona tibi. Nonsione & loria patri. ps de leuani oculos meos: qui habitas ice lis. A cce sicut oculi seruorum: in manibus dominorum suorum. 8 icut oculi ancille in manibus domine sue: ita oculi nostri ad do minum deuznostrű: vouec misercatur nostri miserere nostri vominemisere nostri:ga mul tum repleti sumus despectione. Q nia multu repleta est anima nostra: obzobzium abundan tibus despectio supbis. Nonsidice & loria. ps Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Ist quia dominus erat in nobis dicat núc istrabel:nist quia dominus erat in nobis. Quin exirgerent bomines i nos: forte vinos deglutissent nos. Tum irasceretur suroz eox in nos: forsitan aqua obserbuisset nos. porre tem pertransiuit anima nostra: forsitan pertra fisser anima nostra: aquam inrollerabilez. Be nedictus dominus qui non dedit nos: in cap tionem dentibus eozum. Anima nostra sicut passer: erepta est de laqueo venantium. La queus conttritus est: 7 nos liberati sumus. A diurozium nostrum in nomine domini:qui fecit celum z terram. I on nuce Tloria patri Meancora R. equiem eternam Aqueftocique plat mi occri. Ada finto Misiquia dominstidica R. e quiem eternam dona eis domine. Et lux per petua luceat eis . p ater noster . Tingmochiati cucti. & . Et ne nos inducas in temptationeni B. & ed libera nos a malo. B. H porta inferi B. Crue domine animas eozum. V. R. equi escant i pace. R. A men. V. Tomine eraudi oratione mea. B. 12t clamor me? ad te venist Bsolue quesumus domie ani O 20mus mas famuloz famulazqz tuarū: z omniū fideliñ defunctoz ab omni uiculo delictoz: vt i resurrectiois glia îter scos r electos tuos re suscitati respirét. prom dim nëz. H men. T uari i pie iponga il. F. del kcondo choro. ps. fiiij

49

Mi

nin

Tant

bern

arti,

ertir

ado

lerin

nd.

rabi

tem

IT fra

lcan

ique

3100

ani/

rille

100

Itri

111

Ti confidunt in domino ficut mons sion non commonebitur ineternum: qui babi tat in iberusalem. Ontes incircuitu eius: 7 dominus incirtuitu populi sui ex bocuunc z usque in seculum. Quia non relinquet domi nus virgam peccatorum super sortem instoru or nonextendant instiad miquitatem manus suas. B enefac domine: bonis 7 rectis corde. Teclinantes autem in obligationes: adducet vominus cum operantibus iniquitatem: par superifrabel. Theonuertendo dominus captinitatem fi on: facti sumus sicut consolati. Tunc repletum est agudio os nostruz: z linaug nostra in exultatione. Tunc dicent'inter gentes: ma gnificauit dominus facere cum eis. Quagnifi cauit dominus facere nobiscum: factisumus letantes. Connertere domine captinitatez no stram: sicut torzens in austro. O ni seminant i lachrimis: i exultative metent. auntes ibat 7 flebant mittentes semina sua. Menientes au tez veniet cum exultatione portantes manipu los suos. Ili domius bedificauerit domuziin vanum laboraueruut qui bedificant ca. ni si domins custodicrit cinitate: frustra vigilat qui custodit eam. Manuz est vobis ante luce use the meet and hen

surgere: surgite posqua sederitis q maducatis pané volorif. Quz vederit vilectis suis somp num: ecce bereduas domini: filij merces fruc tus ventris. Sicut sagipte i manu potetis ita filijercusson. Bearus vir qui iplebit deside. riu sum ex ipsis:nó confundetur cum loquet inimicis finis in porta. Pfalmus. Latiomnes qui timent dominuz: qui ani bulant i vijs eius. Nabores manuuztua rnz quia maducabis: beatus es zbene tibi erit O roz tua sicut vitis abundans: i lateribus do mus tue. Milij tui sicut nouelle oliuaruz: icir cuitu mensetue. Iecce sic benedicetur bomo qui timet dominum. Benedicat tibi domius er sion: videas bona iberusalé omnibus vie bus vite tue. At videas filios filiozum tuozū pacem super israbel. Pfalmus Epe expugnauer ut me a iun étute mea: di cat nunc israbel. Sepe expugnauer ut me a iuuetute mea: z eniz no potuer ut mibi. Su pra dorsum meŭ fabricanerŭt peccatores: pro logauerűt iniquitaté suā. Tomius iustus có cidet cernices peccatox: cofundantur z couer tantur retrozsum omnes goderűt sió. Hiant sicut senuz tectox: quod prinsquazenellatur ex aruit. De quo no implebit manu suaz qui me ter: 7 sinu suu q manipulos colliget. et no vi

ne

Ibi

: 7

CT

Imi

on

nus

ide.

ucet

par

lus.

msi

ofte

1113

trufi

1109

3110

lant

ibát

134

ψt

ni

rerunt qui preteribant benedictio domini sup vos: benedirimus vobis in nomine domini. Gloria patri. Bicut erat. Luzinocchizti tutti Kirieleison. O bristeleison Kiricleison. Da ter noster. Et ne nos inducas in temptatione S ed libera nos a malo. Demento congrega tionis tue. Quaz possedisti ab initio. Vomi ne exaudi orationem meaz. Et clamor meus adte veniat. Eus cui proprium est misereri semp z par cere: suscipe deprecationem nostră: 7 nos 7 omnes famulos tuos quos velicrox cathena constringit z miseratio tue pietatis absoluar p rpm dñz nostrű. Amé. ps. Inpie iponga il. f. Eprofundis clamaniad te domine: domi ne eraudi vocem meam. Riant aurestue intendentes: in vocez deprecationis mee. Si iniquitates observaueris domine: domine gs substinebit. Quia apud te propitiatio est z p pter legem tuam substinui te domine. Substi nuit anima mea in verbo eius:sperauit anima mea in domino. A custodia mattutina vsque ad nocté:speret israel in domino. Quia apud vominum misericordia z copiosa: apud eum redemptio. at ipse redimet israbel: exomni bus iniquitatibus eins. Tloria pa. Pfalmus Omine no est exaltatum cor meum: negz

elati sunt oculi mei. M eque ambulani in magnis:negzimmirabilibus super me. Sinó bu militer sentiebam: sed exaltani animam meaz Sicut ablactatus super matrem suam: ita retributio in anima mea. S peret israel in domi no ex boc nunc z vsque in seculu. Toria. ps Emento domine david: 7 omnis mansue tudinis eius. Bicut iurauit domino: vo rum vouit deo iacob. Si introiero in taberna culum domus mee: si ascendero in lectum stra tus'mei. Si dedero sompnum oculismeis: 7 palpebris meis dormitationem. Et requiem temporibus meis: vonec inueniam locum vo mino tabernaculum deo iacob. ex cce audini mus eum in effracta: inuenimus eum incam > pis filue. I ntroibimus in tabernaculum einf adorabimus in loco vbi steterunt pedeseius. Surge domine in requiem tua: tu a archa sci ficationis me. S acerdotes un iduantur infti tiam: 7 sancti tui exultent. 10 20pter danid ser uum tuŭ:nó aduertas faciez ebzisti tui. I ura uit dominus danid veritatem : znó frustabié eum: De fructu ventris tui: ponam super sedez tuam.8 i custodierit filij tui testamētuz meū z testimonia mea: bec q vocebo eos. et filije ozum usque in seculum: sedebunt super sedem tuam. uonia elegit dominus sion: elegit ea

E

09

P. P. P.

inhabitationem sibi. Tec requies mea insecu lum seculi: bic babitabo quoniam elegi eam. Or idua eius benedices benedica: pauperef ei9 faturabo panibus. 8 acerdotes eius indua fa lutari: 7 sancti eius exultatione exultabut: 1 luc producă corni oauid paraui lucernă ppo mco. I nimicos eius iduam cófusione: super ipsuzaute a florebit sanctificatio mea o loria Of stado rempo cantisi questi oue psalmi in pie. 193. Lce quam bonuz z quā iocundum: babi: tare fratres i unum. Sicut unquétum in capite: quod descendit i barbam. barba aaron Q uod descedit i oraz vestimeti eius: sicut ros bermó quod descendit i montem sion. Q uo niam illic mandauit dominus benedictionem vitam vsque in seculum. Tloria patri. ps Le nune benedicite dominu: omnes ser ui domini. O ui fatis in domo domini i atris domuf dei nostri. In noctibus extollite manus uestras i sancta: 7 benedicite dominus Benedicat tibi dominus ex sion: qui fecit celu z terram. Tloria patri z filio. S icut erat z. Tinocchioni. R irieleison. O bristeleison. R. i rieleison. p ater noster. Secreto insino a & t ne nos inducas in temptationez. S ed libera nos a malo. S aluos fac scruos tuos r ancillas tu as. T) eus mous sperantes in te.

Domine exaudi orationem meaz. At clamor meus adte veniat.

CII

n.

eig

āsa

iber tho

Orig

abi:

min

iron trof

110/

nem

mi

1 Retende domie famulis e famulabus tu is: derteraz celestis auxilij: vt te toto coz de perquirant z que digne postulant consequi mereantur. Per dominum nostrum Ibesum christum filium tuum qui tecuz viuit 7 regnat in vnitate spiritus sancti deus per omnia secu la seculoruz. Amen. Pater noster. Et in que sto si finuscono. Trasera vel mercoledi finero alle tene bre lepring tre lectioni che sono delamentationi di Bise remia si vicono va vue in luogo separaro: Eresponsi in loso scambio gli ripiglia il Bouernatose. L'altre sei lection si vicono va vno come lastre volte. Et costere foonfi cominciando ilfratello che vice lantiphone: 7 rip! gliando quello che ba vecto lalectione. Ifon fidice adal cuno platmo G'loria patri: Ala fi finice in voce di passione. IHon si suona campanusso ma fassi cenno con lamano. L'antiphone si vicono voppie: Accenvesi quin dici lumi ve quali a ogni plalmo sene spegne vno excepi to lultimo vel Benedictus. Et perche epfalmi ordina rij non sono cosi in vso: diconsi i quello luogo eprimi sci psalmi graduali z gliastri tre penitetiali per tre noctur n. Et per lelande glialtri quattro pialmi penitentiali con Tandate vominnz ve celis ? Benedictus. Et co si ordinati in coro il Governatore vica. Pater noster tucto secreto a vipoi incominci i voce questa antiphona

5 Elus dom9 tue comcdit me: 7 opbrobria exprobanting tibi cecider unt sup me. ps Hd dominum cum tribularer O erca viquesto psalmo ne psalmi gradi z cost ancora vegitaltri vua sequeti: Et fintro ilpsalmo eministri ripe tino lantiphona tutta come sta visopra. 3 elus vomus. H duertantur retrozsuz verubescant qui cogi tant mili mala. ps. L'enani oculos meos. Deus de? meus eripe me de mau peccatoris Psalmus. L'ectatus sum indijs. Cersus Aduertantur retrossum verubescant. RQui cogi, tant mibi mala. Pater noster. Secreto tutto sanza I ube donne benedicere. Absolutamente si comi ciono lelamentationi a infine in luogo del II u autem. si dice . Fiberusalem iberusale, aqueste tre prime lectioi I ncipit lamératio iberemie pp bete lco pri: Clomodo sedet sola ciuitas plena populo facta est quasi vidua domina gentiu: Pri ceps proninciarn: facta est subtributo. Beth Plorans ploranit in nocte: 7 lachrime eius in maxillis eius. Pon est qui cosoletur eam ex o nibus carifeius. Omnes amici eius spreuerūt ea: 7 facti sunt ci inimici: Simel Adigrauit indas ppter afflictione 7 multitudine servitu tis. Habitauit iten gétes: nec înenit requiem. Oms psecurores eius apphenderut ex iter an gustias. Beleth Tie sion lugët eo quod non sint qui venist adsolépnitatez. Omnes porte e ins destructe sacerdotes eins gementes virgi

nes eius squalide z ipsa oppsta amaritudine. DS De factisunt bostes eins i capite inimicul: lius locuplectati sunt quia domius locutus est cora sup ea propter multitudine inigtatu eins: Par Tipe unli eins ducti sunt i captinitaté ante facié tri mus. bulancis. Ibernsalem ibernsale connertere ad cogi dominuz deuz tuum. Eministri dichino el resposo E09. In monte oliucti orani ad patrem: pater si fieri potest 0119 transeat a me calix iste: Spiritus quidem promptus rfus est caro autem ifirma fiat volutas tua. Elfratello vica wgu igilate q orate ve no intretis in temptatione. Emi. langa S piritus quidem proptus est caro autem infirma fiat comi voluntas tua. Lectio secunda Igu. e tegresius é afilia syon ois decor eis facti sut tem. uriói principes eius velutarietes nó inenietes pascua z abierūt absq5 soztitudie ante sacic subse quetis. 3ai Ikecordata est irlm dieruzafflic tionis sue a puaricationis oiuz desiderabiliu suoz q babuerat a viebus antigs: cuz caderet ppls eius i manu bostili z no estet auxiliator. viderűt eğ bostes z deriserűt sabbata ei?. Det Peccatú peccauit ir l'a propterea istabil scá est. Oms g glorificabat ea sprenerut illa qui vide rūt ignominiā eius. Ipsa āt gemēs z conersa é retrozsuz Zeth Bordes eis i pedibus eis nec recordata est finis ei?. Deposta é velbeméter no babés psolatore, vide due aflictione mea quo nia ereptus est inimicus. Iberusale iberusal.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. D.7.6.3

nia

Dal. oluc

Pri

lah

in

eró rút

Tristis est anima mea vsque ad mortem: substincte bic vigilate mecum nunc videbitis turbam que circunda bit me. Hos sugam capietis rego vadam inmolari, p vobis. Estratello vica questo Uerso

cce appropinquat bora r filius bominis tradetur in manus peccatorum. Eministri ripiglino V os su gam capicus r ego vadam immolari pro vobis.

T L'ectio Tertia. 3oth Annum suam misit bostis ad omnia vest derabilia: Quia vidit gentes ingressas sac tuarium suum dequibus preceperas ne intra rent in ecclesiam. Laph. Omnis populus e ins gemens 7 querens panem dederunt preti osa que quod pro cibo adrefocilandam anima Tide domine z considera quoniam facta sum vilis: Lameed D vos omnes qui transitis p viam attendite z videre si est volor sicut volor meus Quoniaz uidemiauit me vt locutus est dominus in die furozis sui. Aben. Be excel so misit igné i ossib? meis z erudinit me Expa dit rete pedibus meis enertit me retrozsum. Posuit me desolată tota die in erroze confectă Aum Tigilaui iugum iniquitatum mearū In manu eius connolute sunt 7 imposite collo meo. Infirmata est virtus mea dedit me do minus i manu de qua non potero surgere Ibe rusalem iberusalem conucrtere ad dominum

deum tuum. Responsorio. Eminstri victino. Acce vidimus eum non babétem speciem neque veco rem: Espectus eius in eo nó est: bic peccata nostra por tauit 7 pro nobis volés ipse autem vulneratus est prop ter iniquitates nostras. Luius linore sanati sumus . i. il. F. dica. Mere langores nostros ipse tulit voolores nostros ipse portanit. Eminstri. Quius linore sana ti sumus. Insecundo nocturno Antiphona. Liberauit dominus pauperem a potente: 7 i opem cui' non erat adiutor. ps. Ad te leuani oculos meof Lerca diquesto psalmo z dedua sequeti ne psalmi gradi Cogitauerunt impij nequitiam z iniquitatem » Ant. in excelso locati sunt. Plalmus. n isi quia dominus erat in nobis. Annphona. Exurge comine causam meam. Qui confidunt in domino. Terletto. Teus meus eripe me de manu peccatoris. Responso et de manu cotra lege agetis ziniqui. Absolutamite Actractarubeati Augustintepiscopi. Lectio quarta. Zandi deus orationem meam: Et ne de spereris deprecationem mea: intende mi bi. Batagentis solliciti in tribulatione positi: verba funt ista. Daat multa patiens de matoli berari desiderans: superest vi andiam? inquo malo sit: vt cum vicere ceperit. Agnoscamus nos ibi esc: vt comunicata tribulatione coniu gamus orationem. Contristatus sum in exer-

bic

ında

iri p

tur in

Os fu

.

deli

STAC

untra iluse

pacti

umi

l fum

itisp

xolor

16 cft

erce

rpa

um.

ccti



ignem eternum sunt destinati. Ipsozum tantū desperanda est conseptio. Loutra quos babez mus occultam luctam . Ad quam luctam ar mat nos apostolus vicens. Ison est nobis col luctatio aduersus carnem z sanguine idest ad uersus bomines quos videtis: sed aduersus principes & potesfates & rectores mundi tene bearum barum. Iberusalem iberusalem conuertere ad dominum deum tuum. Beneche non sia posto a dell'altre atticte nel fine si dice Responso Donutri vichilo. I udas mercator pellimus osculus petijt domino. ille autem agnus innocens non negauit iude osculum. Benariorum numero Christum iudeis tradidit. Gersetto il. F. cha decta la lectione vica De lius illi fuerat si natus non suise Abinistri ripiglino T enariorum numero christă indeis tradidit L. vi. E forte cum dirisset mundi: intelligeres demones este rectores celi & terre. Adundi dirit tenebrarum barum: mundi dirit ama torum: mundi dirit impiorum z iniquorum: mundi vițit ve quo in euangelio vicit. Et mū dus eum non cognouit. Si eum mundus non cognouit lucein : quia in tenebris lucet: 7 tene bre eam non comprehenderunt vipse tenebre que nó comprehenderunt lucem presenté: mű di noie appellatur. bay tenebray st illi rectors aii

Itri

nea

oms

mbo

lieng

ilbo,

temi

rper

erusa

1.

ofculi

enetee

mpler

Iguini

dloda Uktbo

ic pu

Zw.r.

COT

ame

deri

VIII

1149

1(11)

1119

110

Beipsis ergo rectoribus babemus vetermia tam scripturarum: sententiam commino inde reditus alicuius corum sperandus non est. At vero de ipsis tenebris quaru illi rectores sunt non simus certi:ne sorte que erant tenebre:siz ant lux! Responso. O mus ex viscipulis meis tradet me bodie: ve illi per que tradar ego. Afdelius illi erat singus non suisser Ecretto.il. F. Q. ui intingit me cim manum in paraside bic me traditurus est in mas mis peccatorum Adi. O elius illi erat si natus non fuisset. In tertio nocturno Antiphona. Tixi iniquis nolite loqui adversus ocum iniquitatem Plalmus Omine ne in furoze tuo Zint. T erra tremuit z quieuit où resurgeret in iudicio veus Plalmus. B eatiquorum remisse Antiphona In die tribulationis mee ven exquesini manibus meif Palmus. O omine ne infuroze. Elersetto A rurge vomine. Resposo. A tiudica causam meaz O e epistola beati Pauli ad cositbios. Lectio septima Onnenientibus vobis in vnum: iam non est dominicam cenam manducare. Anns quisque eniz suam cenam presumit admandu candum. Et alius quidem esurit alius autem chius est. Aumquid vomos non babetis ad manducandum z bibendum: aut ecclesias vei contempnitis 7 cofunditis eos qui vos babet Quid dicam vobis: Laudo vos: in boc non la

udo. Ego enim accepí a domino quod z tradi di vodis Quoniam dominus ichis in qua noc te tradebatur: accepit panem. z gratias agens fregit z dixit: Accipite z māducate. doc est coz pus meum quod pro vodis tradetur: doc faci te inmeam commemorationem. Iderusalem: Responso. Admistri, A ram quasi agnus innocens. ductus sum ad inmolandum z nesciedam. consilium se cerunt im mici mei aduersum me dicentes. Tenite mit tamus lignum in pane eius z eradamus eum de terra viuentium. Terso. O mnes inimici mei aduersum me cogutadant mala midi verbū iniquū māducauerunt ad uersuz me dicentes. Adi. O cnite mittamus lignuz in pane z eradamus eŭ de terra viuentium. Lectio viij.

19

de

H

int

fi

ider

1PT

me

113/

non

tem nt.

ICU9

113

neil

110

643

011

Imiliter z calicem postqua cenauit dices dicalir nouum testamentum est in meo sanguine. Doc facite quotiescunque bibetis in meam commemorationem. Quotienscunque e nim manducabitis panem bunc z calicem bibetis mortem domini anútiabitis donec veni at. Itaqquicunque manducauerit panem vel biberit calicem domini sidigne reus crit corpo ris z sanguinis domini. Probet autem se ipsū bomo z sic de pane illo edat z de calice bibat. Qui enim manducat z bibit indigne indicium sibi māducat z bibit no diiudicans corpus do mini. Ideo inter vos multi insirmi z sbecilles

giij

dicaremus non viique diiudicaremur. Dum indicamur auteza domino corripimur. vt nó eum loc mundo dánemur. Itaqz fratres mei conuenientibus vobis admanducandum inui cem expectate. Siquis exurit domi máducet vt non in indicium cóneniatis. Letera autem cum venero disponam. Responso. Mai. Una bora non potnistis vigilare mecú qui exortabamini mo ri pro me. Cel iudam non videtis quomodo non dormit sed festinat tradere me iudeis. Cerso Quid dormitis surgite rorate ne intretis intemptationez. Mai Del iudam non videtis quomodo non dormit sed festinat tradere me iudeis. Cerso Quid dormitis surgite rorate ne intretis intemptationez. Mai Del iudam non videtis quomodo non dormit sed festinat tradere me iudeis.

Espiritalibus autem nolo vos ignorare fratres. Scitis autem quoniam cum gen tes estetis: ad simulacra multa pro ve ducebamini cütes. Ideo vobis notum facio: quemo in spiritu dei loquens dicit anathema iesu. Et nemo potest dicere dominus iesus nisi inspiri tu sancto. Simisiones vero gratiaruz sunt. ide autem spiritus. Et dinisiones ministrationuz sunt: idem autem domins. Et dinisiones operationum sunt idem vero deus qui operatur omnia in omnibus. Anicuique autem datur manisestatio spiritus ad viilitatem. Responso Admitri. Seniores populi concilium secerunt. Et

Besum volo tenerent a occiderent: cum gladijs a susti, bus exicrunt tanquam ad latronem. Versoulfracello Mollegerunt pontifices a pharifei concilium. Moni. t iesum volo tenerent a deciderent: cum gladijs a fu stibus exierunt tanquam ad latronem. Hile lande Antiphona T ustificeris domine in sermonibus tuis wincas cum indicaris. vs. (1) iserere mei deus. Anuphona. O ominus tanquam onis ad victimam ouctus elt a non aperuir os sum. Pisknus. omine craudi orationem meam. Antiph. Contritum est cor meum i medio mei contremuerüt omnia offa mea. ps. 7) eprofundis clamani. aut experiatus es in virtute tua z in refectione fancta tua bomine. vs. 7) ne exaudi oratione meam. An O blatus est quia voluit ipse speccata nfa ipse portauit Plalmus. La audate dominu de celis. Acretto nomo pacis mee in quo speraui. R. Qui edebat pa nes meos amplianit aduersum me suplantationem. Spéta laquatuo: decima cadela il Booke latipha oct B enedictus. Laquale finita finaccide ilquitodecimo lume 7 fassi laprima volta letenebre poi si căra va vue o tre frategli il Benedictus. imezo luno verso loto lal tro ilcoro ilquale finito fifa lasecoda volta letenelise a 61 4 le rachete il B. replica la tiphoa la quale peeta sua latest 3.1 volta letenebre. H budictus aut. Traditor aut vedit eis sigunm vices: quécunque osculatus suero inse est tenete eum. ps. B enedictus dus des israel. m raditor autem 7 č quii

111

m

lio

nci

mui

Icet

tem

Ina

mo

100

00:

10

fcfi

13

MITE

GOI

03/

HIO

iri

Ginita lantiphona il Bouernatore aparole incomincia it D iserere. luno verso lui laltro ilcoro stando tucti in ginocchioni. Diserere mei deus:secundum ma gnam misericordiam tuam. Lerca viquesto psal mo ilprincipio viquelto libro. Et finito nó fidice. Tlo ria patri. Et fimicch invoce opassione. Et non sidice Dominus vobiscum. ne infine. Per dominum nostrum il Souernato re vica questa oratione. r Espice quesumus domine super banc sa miliam tuam: pro qua dominus noster ie sus christine non dubitanit manibus tradino centum & crucis subire tomentum. Pater no ster. Becco in silentio a riposti aledere si ordina ladino tione nella quale vate lediteipline 7 spentrelumi si canta oa oue frategli una landa ripigliado ilcoro ilmedesimo principio. Lauda Zabat mater volozosa Justa crucem lachrimosa dum pendebat filius S tabat mater volozosa z cetera. Ilcoro r cosi ogni volta Quius animam gementem \*contristantem 7 dolentem per transiuit gladius Oquam tristis zafflicta fuit illa benedicta mater vnigeniti O CHARLES COURSE OF

Q uem merebat z volebat cum tremebat videbat na nati penas incliti pfal Quis est bomo qui non fleret olo christi matrem si videret dolentem cum filio um Quis non possit cotristari piam matrem contemplari fa in tanto supplicio Tie D20 peccatis sue gentis iesum vidit in tormentis 110, z flagellum subditum 110 Midit shum dulce natum mozientem desolatum dum emisit spiritum A ya mater fons amozis me sentire vim voloris fac me vt tecum lugeam Hacutardeat comeum in amando christum deum vt sibi complaceam Tui nati vulnerati iam dignati pro me pati penas mecum divide Bancta mater illud agas crucifiri fige plagas cordi meo valide



Finita lalanda si cominci ilsermone o oinotione altrim ti seruente che gliusati. Il Ion sifa racchomandigia nessu na in queste tre sere L'achime discipline & Disercre. zinfine Respice quesumus domine z cetera. T I gioucdi sera oltre alpredecto ordine si prepara la lauatione de piedi a la collectione: Lommetteli chi can ti le lamentationi co responsi, chi imponga epsalmi chi faccia iliermone: chi canti iimandato: Lhi canti Obt caritas ramor o Oulcis Jesu memoria Pater noster. tucto infilentio Antiphona Stiterunt reges terre a principes convenerunt i vuum aduersus dominu et aduersus christu eins. Pidmus. Ad dominum cum tribularer. Lerca diafto psalmo roedua sequenti ne psalmi gradi. Antiphona. Diniserunt sibi vestimenta mca: et sup vestem meam miserunt sortem. Plalmus. Tenani oculos meos Antiphona. T nfurrexerunt in me testes iniqui et mentita est iniqui tas sibi. ps. Tetatus sum in bis. Gerserro. Viniserunt sibi vestimenta mea. Responso Oct super vestem meä miserunt sorté. pater noster. TI ncipit lamentario Dieremie prophete. Lectio prima Socto Cogitauit domins distipare muruz filie sion tetedit funiculu suŭ. 7 no aduertit manu sua a pditioe:luxitaz ate murale: 7mur9 pariter dis fipat? é. Zeth Befire st iterra porte cio pdidit 7

contriuit vectes eins regem eins z principes eius in gentibus. Mon est lex & prophete eius non inuenerunt visionem a domino. Joth. Sederunt interra conticuerunt senes filie sion consperserunt cinere capita sua virgines ierusalem. Accinte sunt cilicijs: abiecerunt iterra capita sua virgines inda. Laph. Besecerunt pre lachrimis oculi mei:conturbata funt visce ramea: Effusum est in terra iccur meum sup contritionem filie populi mei cu deficeret par uulus Tlactens implateis opidi Reponto. mi O mnes amici mei derelinquerunt me z preualuerunt i sidiantes mibi tradidit me quem viligebam. Et terribi libus oculis plaga crudeli peutiens: aceto potabant me Gerio. I nter iniquos proiecerunt me a non peperce runt anime mee Mi. A terribilibus oculis plaga cru deli percutiens aceto potabant me L'ectio secunda Atribus suis direrunt vbi est triticuz zvi num cum deficerent quasi vulnerati implateis ciuitatis: cum exalarent animas suas i sinu matrum suarum. Aden. Lui compa rabo te vel eni assimilabo te silia iberusalem? Lui erequabo te z consolaborte virgo filia sió magna est enim velut mare contritio tua quis medebitur tuiz "Aum. Prophete tui nide, runt tibi falsa z stulta: nec aperiebant iniqui tatem tuam vt te ad penitentiam pronocarent

Cliderür autez tibi assumptiones falsas z eiec tiones. Samech Planserunt super te manib? omnes transcuntes per viä: sibilauerunt zmo uerunt capita sua super filiam iberusale: Dec cine est vibs dicentes perfecti decoris: gaudi uz vniuerse terre. Iberusale ibe Aktipoto. Aldi. O clum templi scissum est. Et omnis terra tremuit la tro de cruce clamabat dicens: meméto mei domie dum veneris in regnum tuum. Terfetto. P etre scisse sunt a monumenta aperta funt a multa corpora fanctorum que dormierunt surrexerunt Adi. O emeto mei vo mine dum veneris in regnum tuű. Loiij. Aleph et go vir videns paupertatem meam: a virga undignationis eius: Ademinauit zaddurit in tenebras 7 non in lucem. Berd Tantum in me vertit z connertit manum suaz tota die ve tustam fecit pellem meam: z carnem meam: z contriuit ossa mea. Dedificanit in giro meo: 7 circundedit me felle alabore. Intenebrosis col locauit me gsi mortuos sempiternos. Simel Lircumbedificauit aduersum me: vt no egre diar:agregauit conpedem meum. Sed z cum clamauero z rogauero exclusit orationem me am. Conclusit vias meas lapidibus quadris semitas meas subuertit. Beleth **Urfus infi** dians factus est mibi:leo in absconditis. semi tas meas subuertit zcofregit me posuit me de

19

ion

Tu,

Tra

unt

usce

fup

dar

mi

anci

Tibi

me

ctic

CTU

1/3

M

folatam Responso. Of inea mea electa ego plantaui Onomodo connersa es in amaritudinem: vi me cruci figeres 7 barrabam oimitteres. Terletto. S epiul te a lapides elegi ex te!a bedificanit turrim. Abmistri Q uomodo conuería es in amaritudinem: vt me cruci figeres 7 barrabam vimitteres. In secundo nocturno Antiphona. Mim faciebant qui querebant animă meă Plalmus. H dte leugui oculos meos. Lerca diquesto psalmo r oeglialtri oua ne psalmi gradi. Anti onfundantur z reuereantur qui querunt animaz me am:vt aufferant eam Plamus 1) isi quia dominus erat in nobis. Antiphona H lieni insurrexerunt i met r fortes quesierunt animă meam. Pialmus. Q ni confidunt i ofio. ... Infurrexerunt imme testes iniqui. Ikchoso. A t më tita est iniquitas sibi. Ox r tractaru beari Augusti m episcopi super psalmos. Lectio quarta. Roteristi me deus a connentu malignan. tium a multirudine operantium iniquita tem. Jā ipsum caput nostrū intueamur: Abul ti martires talia passi sunt : sed nibil sic elucet quomodo caput martirum. Ibi melius intue mur quod illi experti sunt. Protectus est amul titudine malignantiu: protegente se deo. Pro tegente earnem suam ipso dei filio z homine quem gerebat: quia filius bominis est: 7 filius dei est. Filius dei propter formam dei: filius

aui bominis propter formam serui: babens poteruci statem ponere animam suam: recipere eam. ulte Quid ei potuerunt facere inimici : Occiderüt hi; autem corpus:animam autem non occiderüt cruci Intendite. Parum ergo erat dominum botta CILL ri martires verbo:nisi firmaret exemplo. R. mei Tanquam ad latronem existis cum gladijs z fustibus UU comprehendere me. Quotidie apud vos eram vocens ann in templo 7 non me tenuistis: 7 ecce flagellatum oucitis 5 me averucifigendum. Gerso. Cunque in iecissent manus i iesum rtennissent eum: vixit ad cos. Adi. O notidie XVII3 apud vos eram vocens in templo 7 non me tennistis:7 timi ecce flagellarum oucitis adcrucifigendu. ·Ý. Nostis quia conventus erat malignantiuziu. deorum 7 que multitudo operantiuz iniquita. tme tem. Quam iniquitatem : Quia voluer ut occiuli dere domină iesum christuz: tanta bona opera Y3, ingt oftendi vobis:pp quod boz vultis me oc lan, cidere: Pertulit oes infirmos eozú curanit os 1113 langores eox pdicanit regnú celox. nó tacui vi dul tia eoz: vt ipsa poti9 eis displiceret nó medic9 cet a quo sanabat. R. Tenebre facte sunt où crucifixis sent iesum indei: a circa boram nona exclamanit iesus ıul voce magna. deus meus vr quid me dereliquisti. Et in clinato capite tradidit spiritum. Terso. il fratello vica Clamás iesus voce magna ait pater i manus tuas comine commendo spiritum meu. Eministri riviglino

Ot inclinato capite emisit spiritum. L'ectio sesta mis omnibus curationibus eius ingratitan, quam multa febre feruetici infanientes in medicum qui venerat curare eos. excogitauerut confilium perdendi eum tanquam volentes i bi probare vtrū vere bomo sit qui mori possit an aliquid super bomines sit: 2 mozi se non p mittat. Gerbum ipsozum agnoscamus in sapi entia salomonis. Adorte turpissima inquiunt condemnemus eum. Erit eni respectus in ser monibus ipsius. Si enim vere filius dei est:li beret eum. Tideamus ergo quid factuz sir: ga eracuerunt vi gladium linguas suas. Filis bo minum dentes edruzarma e sagipte e lingua eorum gladius acutus. Iberusalem iberusale convertere ad dominum deuz tuum. Ikcsposo Dei. A nimam meam oilectam tradidi in manus ini quozum: 7 facta est mibi bereditas mea: sicut leo in sil/ na vedit contra me voces aduersarius vicens: congres gamini z properate ad oeuoraudum cu. posuerunt me in deserto solundinis: et luxit super me omnis terra. Quia non est inuetus qui me agnosceret 7 saceret bene Clei setto il. F. Insurrexerunt in me viri absque mi sericordia a non pepercerunt anime mee. Adi. Quia non est inuentus qui me agnosceret & faceret bene. In terrio nocturno. Antiphona. Ab infingétibus in me libera me domine: quia occupanerunt animam meam

Psalmus. O omine ne i suroze tuo. Antiphona onge secisti notos meos a me traditus sum 7 no egre diebar. ps. B eatí quox remisse sunt. ant. C aptabunt in animam insti 7 sanguinem innocentem condépnabunt. ps. One ne in suroze tuo. is s. T ocuti sunt aduersum me lingua volosa. Responso. C t sermonibus odis circumdederunt me 7 expugnament me gratis. Se epistola pauli adbebicos. les vis

cha

an,

nc,

crut

091

offit

mp,

Sapi

lunt

1 ser

st:li

t:ga

11/20

gua

foolo

is ini

nill

grei

me

Ta.

clic

113

Estinemus ingredi i illaz requiem: vt ne in idipsum quis incidat in credulitatise remplum: Tinus est enizsermo dei z esticarz penetrabiliozomni gladio ancipiti: 7 ptinges vsq ad ouisionem anime ac spiritus: compagum quoq3 7 medullarum 7 discretor cocitati onum 7 intentionum cordis:7 non est vlla cre atura innisibilis cospectu eins. Omnia autem nuda 7 aperta sunt oculis eius ad quem nobis fermo. Dabentes ergo pontificem magnum q penetrauit celos ibesum filium dei:teneamus speinostre confessionem. Hon enim babemus pontificem qui non possit compati infirmitati bus nostris. temptatum autem per omnia pro similitudine absque peccato. Responso AlDinistri Tradiderunt me in manus impiorum 7 inter iniquos proiecerunt me a non pepercerunt anime mee: congre, gati funt aduersum me fortes. Et sicut gigates steterüt contra me. Gerso Alieni insurrexerunt in me a for

tes quesierunt animam meam. Ministri. Ot tsient gigantes steterunt contra me. Lecao octava

Beamus ergo cum fiducia ad thronu gra tie:vt misericoediam consequamur: 7 gra tiam inueniamus i aurilio oportuno. Omnis nanque pontifer ex bominibus assumptus p bominibus constituitur in his que sunt ad de um vt offerat dona z sacrificia pro peccatis: q codolere possit bis qui ignozant z errant: quo niam z ipfe circudatus est infirmitate. Et pp terea debet quemadmodum pro populo: ita e tiaz 7 pro semeripso offerre pro peccatis. Hec quisquam sumit sibi bonozez. sed qui vocatur a deo tanquam aaron. Die zehristus no semet ipsum clarificauit vt pontifex fieret sed qui lo cutus est ad eum: filius meus estu: ego bodie genuite: quemadmodum z in alio loco vicit. Tu es sacerdos in cternum secundum ordinez melchisedech. Responso Abmi. I besum tradidit impius summis principibus sacerdotuz 7 senioribus po puli. Petrus antem sequebatur a longe vt videret finé Terfo H dduxerunt autem eum ad caypbam princi, pem sacerdotű: vbi scribe z pharisei connenerant. Alei Detrus auté legbatur a longe vt videret finé. L'co ix

gei

tig

0:0

om

tea

ma

101

Da

Su

Ti in diebus carnis sue preces supplicationes qui postit saluum illum a morte sacere cum clamore valido 7 sachrimis

offerens exauditus est pro sua reneretia. Et q dem eum estet filius dei didicit ex bis que pas sus est obedientiam: rconsumatus factus est o nibus obtemperantibus sibi eam falutis eterne appellatus a deo pontifer inrta ordiné mel chisedech. Be quo nobis grandis sermo ziter pretabilis ad ducédum: quoniam imbeccilles facti estis ad audiendum. Et enim cuz debere tisesse magistri propter tempus:rursum idi getis vt vos doceamini que sint clemera exordissermonum dei: 7 facti estis quibus lacte o pus sit non solido cibo. Omnis enim quilactis est particeps. expers est sermonis institie. Relponto. Albun. Caligauerunt oculi mei a fletu me o: quia clongatus est a me qui consolabatur me, videte omnes populi. Si est volo: similis sicut volo: meus. Cerlo. O vos omnes qui transitis per viam attendi te 7 videte. Amistri. Si est volor similis sieur volor meus. Inginocebari cutti finite quelle lectioni il Bos nernatore impongbail Discrere. Leguendo ogni cho willio verso Wiferere mei deus. sanza Gloria patri. In voce vipassione finito vica sanza Ozennus oinine. Per dominum.

Espice quesumus domine sup hanc sami liam tuam: pro qua dominus noster Ihe sus christus non dubitauit manibus tradi nocentum z crucis subire tormentum.

bij

licur

gra

igra

nnis

usp

id de

119:19

:quo

t pp

ua e

Hec

atur

emer

odie

icit.

ines

didit

spo

fine

BCI/

101

Lelande có letenebre doppo lalauatione a posti asedere sia preparato ollanare epiedi vil Fratello achi e comesso incominci ilmandato ral Surgita cena silicui pie il Bouernatore al Ponit vestimenta, si cani il mo mantello z quando vice Otim accepiffet linten Lui pigli losciugatoio a faccia similmente et cominci a lauare aiutădolo econfiglieri: et allo che dice il madaro Afermi al posqua er go. et itanto ficati Obi cari. 1Ate diem festum pasce: Sciens Jesus ga venit eius bora vt transcat ex boc mundo ad patrem. Luz vilerisset suos qui crant i mū do in finem vilerit eos. Et cena facta cum via bolus iam misisset ei in corde vi traderet eum iudas simonis schariotthis. Sciës ihesus ga omnia vedit ei pater in manus: quia a veo exi uit va deum vadit. Surgit a cena v ponit ve stimenta sua z cum accepisset linteuz precincit se. Beinde misit aquam impeluim & cepit laua re pedes discipulorum suorum zertergere lin teo quo crat precintus. Acnit ergo ad simonez perruz. Et dixirei perrus. Bomine tu mibila uas pedes: Responditiesus voicitei. Quode go facio tu nescis mó: scies auté postea. Dicit ei petrus. Mon lauabis milvi pedes in eternuz Respondit ei iesus. Si non laucro te non babe bis partem mecuz. Dicit ei simon petrus. Bo mine non tantum pedes meos: sed manus rea Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

put. Bicit ei Jesus. Qui lotus est non indiget nisi vr pedes lauet: sed est mundus torus. Et vos mundi estis: sed non omnes. Sciebat eni quis naz esset qui traderet eum. Propterea vi rit non estis mundi omnes. Facto qui punto list misca il resto doppo talanatione de piedi a itanto riposta quielto fratello asedere due altri accio ocputari almedesi mo leggio cantino. Whicaritas amor deus ibi est Moro ripiglis the caritas zamoz deus ibi est Qui nó habet caritatem nibil habet: 7 in tene bris 7 umbra mortis manet: iAos alterutrū amem? 7 i die sicut decet ambulem? noctis proles amat domius z dicit clara voce vbi fuerit in vnum cogregati propter nomen meum si multres vel duo tunc i medio eozu ego ero m bi caritas zamoz deus ibi est s imul ergo cũ i vhũ cógregamar ne nos mẽ te dividamur caueam? Lessent iurgia mali gna cessent lites z'i medio sit nostri rps os. m bi caritas z amoz deus ibi est garitas est summum bonum amplum bonū in qua pendet totus ordo preceptorum Perquam vetus atque noua lex impletur queq3 ad celi celsa mittit se repletos. r bi caritas zamoz deus ibi est buj

lcre

hcf,

curi

MILLER

lleu

Lina

adaro

ari.

5 ga

lido

mu

EIS

fun

591

) cm

re

nrit

303

: lin

1163

ila

de

cit

زاا



pluzení vedí vobis: vt queadmodum ego feci vobis: ita 7 vos faciatis. Amé amé vico vob. Thó est seruns maior oño suo. Thegapostolus maior eo g misit euz. Si bec scitis bis eritis si feceritis ea. Mõõoibus vobis vico. Ego scio quos elegerim: sed vt adipleat scriptura. Qui maducat meu pané leuabit sup me chalcaneu suñ. Ammodo vico vobis prinsquá fiat vt cre datis cu factuz fuerit ga ego suz. Amé amé vi co vobis: Siquis accipit siquez misero: me ac cipit. Qui auté me accipit : accipit euz qui me misit. Luz bec dirisset turbatus est spiritu 7 p testatus é v dirit. Amé amé dico vobis: quia vnus ex vobis me tradet. Aspiciebat erao ad inuice discipuli besitates de quo diceret. Erat ergo recubens vnus er discipulis ei? i sim Je su quez viligebat Icsus. Innuit ergo buic Sy moperrus 7 dirit ei. Quis e de quo dicit. Ita 93 cu recubuisset ille supra pectus iesu dicit ei Bnegseg tradet tet ikcspodit iesus.ille ecui ego tintú pané porrerero. Et cum intíxisset pa né dedit Inde simonis scariotthis. Et post bu cella. Zuc itroinit i illu sathanas z dicit ei Je sus. Quod sacis sac citi?. Hoc autez nemo sciuit discumbentium ad quid direrit ei. Quida enim putabant quia loculos babebat Judas: quia dirisset ei Fesus. Eme ea que opus sunt nobis ad diem festum: aut egenis vtaliquid

011

tis

10:

11102

gnis

tur.

bis:

pus

m.

ntes

men

Imé

TEI (

TION

Tet

DI

31

daret. Lum eorgo accepisset bucella exinit eti nuo Erat auté nop. Lu ergo exisset vicit icsus Hunc clarificat9 est filius bominis z deus cla rificatus est in eo: zdeus clarificabit eum in se metipso: 7 continuo clarificabit eum. filioli a dbuc modicum vobiscum sum. Queritis mer sicut diri iudeis: quo ego vado vos nó potestis venire. Et vobis dico modo. Abandatum no uum do vobis vt diligatis innicez sicut dilieri vos. In boc cognoscer oes quia mei discipuli estis. Si vilectione babueritis ad innicez. Di cit ei Symonpetrus. Bomine quo vadis. Ike spondit ei Jesus. Quo ego vado nó potes me modo sequi: sequeris me auté postea. Bicit ei Symonpetrus. Quare nó possum te modo se quie animam mea pro te ponaz. Respondit ei Jesus. Animaz tuam no pro me ponis. Amé amé vico tibi no cantabit gallus vonec me ter negabis: zait discipulis suis. Moturbet cor vestrum creditis i deuz z in me credite. In do mo patris mei mansiones multe sunt. Siquo min9 dirissez vobis vado parare vobis locuz. Et si abiero z parauero vobis locum: itez veniam z accipiam vos ad meipsum vt vbisum ego r vos sitis r viā scitis: r quo ego vado sci tis. Bicit ei Thomas Büe nescim quo vadis zquomodo possum9 viazscirez Bicit ei Jesus Ego suz via veritas e vita. Hemo venit ad pa

trem nisi p me. Si cognonissetis me z patrem men vtiqz cognonissetis z amodo cognoscetis en vidistis en. Bicit ei Philippus. Bne ostë de nobis patré 7 sufficit nobis. Bicit ei Jesus Zāto tepore vobiscu suz z no cognonistis mez Philippe q videt me videt 7 patré meu. Quo. mo tu dicis:ostende nobis patrēt lion credis quia ego i pre z pater i me est: Alioquin prop ter opa ipsa credite. Amé amé vico vobis qui credit i me opa que ego facio z ipe faciet z ma iora boz faciet ga ego ad patre vado Et quod cuq3 petieritis prem i nomine meo boc facia: vi glorificet pater i filio. Siquid petieritis in nomine meo boc facia. Si viligitis me mada ta mea seruate. Et ego rogabo patre valiñ pa raclytuz dabit vobis vr manear vobisců i eter nű: spiritű verttatis que bic műdus no potest accipere. Quia no videt eu nec scit eu. Elos au të cognosceris eu quia apud vos manebit z in vobis erit. Po reliquaz vos orphanos veniaz ad vos. Adbuc modiců z mūdus me iam non videt. Tos auté videtis me ga ego vino ruos viuetis. In illo die vos cognoscetis quia ego i patre meo zvos i me zego i vobis. Qui babz mandata mea & servat ea: ille est g viligit me. Qui aut viligit me viliget a pre meo rego di ligam en 7 manisestabo ei me ipuz. Bicit ei iu das nó ille scariothis. Bñe gd factu est: ga no

ins

119

da

mse

olia

mer

teftif

no,

lien

ouli

Bi

.The

me

itei

itci

lmé

ter

CO!

20

110

13.

10

bis manifestatur? es te ip3 z nó mudo. Respo dit iesus voicit ei. Signis viliait me smonez meu fuabit: 7 pater me? viliget eu: 7 ad eu ve niem9 zmansione apud eū faciem9. Qui no vi ligit me sermones meos nó servat: z sermoné que audistis no émeus: seius q misit me pa tris. Dec locatus suz vobis apud vos mances Paraclytus aut spus scus quez pr mittet in no mine meo: ille vos vocebit ofa: z suggeret vo bis oia quecuque direro vobis. Pace reliquo vobis: pace mea vo vobis. Ho quomo mud9 var ego vo vobis. IAó turbet coz vestruz neaz formidet. Audistis quego viri vobis vado z venio ad vos. Si viligeretis me: gauderetis vrigzga vado ad prm: ga pater maior me est. Et núc diri vobis prinsqua fiat vt cú factú fue rit credatis. Jazno multa loquar vobiscu. Te nit eni priceps mudi bui9 r i me no babet qui cquā. Sed ve cognoscat mudus ga viligo prz z sič mandatů vedit mibi pater sic facio: Sur gite eamus bic. finito quello madato rlacollectio ne sifaccia ilkermone visimile suggetto val. 6. o k alcu no altro gliparessi piu apto. Et apresso comiciado il & ginocchione abracciado o come vio lospira vimadi per dono a si recocilij co glialtri fratelli sequitădolo ciasche duno luno có laltro successiuamete. Apresso sinito simi le apro de bumile charita riordinati a choro seguitino il macrutuno comiciado fotto filetto il. B. P ater noster

inclinato r poi lătiphona alle lande. Proprio filio suo no pepercit deus sed p nobis oibus tradidit illuz. ps. Wiserere mei deus. Antiams est i me spi ritus meus i me turbatú est co: meú. 13.70 omine eraudi orationez. Ant. Ait latro ad latronez nos quide vigna factis recipimus bic auté gelfecit inemeto mei one oum veneris i regnu tuu. ps. Dephundis clamaui ad te due. Ant. Cum courbata fuerit a nima mea oñe misericordie tue memor eris pa. To mine exaudi oratione mea auribus. Ant. ADe mento mei domine du veneris i regnu tuu. ps. Lau date du de celis. S. Collocauir me i obscuris. B. Bicur mornos seculi? Har oi Benedicus. Dosne rut super caput eins causa ipsius scripta Jesus nazare, nus rex iudeox. Prime tenebre. ps. B fidictus do minus de ifrael. Becode renevie. Posuerur super caput eis causa scriptă I esus III azarens R ex iudeo. rum. Zertie tenebre. b. Q billus factus est, p nobis o bediens vict ad morté: Morté quié crucis. Inginoc chioni luno verso il. B. Laltro il. Cho. a parole ps. Miserere mei de Dratione absolutala quale fini ta fordina ladenotione comellatera vinanti. Oratio. Espice quesumus die sup banc familiam tuaz proqua disnoster Fesus rps nó du bitauit manibus tradinocentum z crucis subi re tormentum. Il uenerdi sera piu che le due comace passace bumi ,

reading dead more. Crymnearer copulation.

po

nez

ve

ide

lone

pa,

Incs

nno

t w

quo

ūd9

ncq;

doz

etig

est.

ifue

. Te

qui

pri

ður

tiari i choro pla passione del nostro signore incominci il, B. Equendo i silentio Dater noster Antiphona In pace in idiplum dormia z requiercă. po Ad do minü cü tribula. Comenedua pallati officii ridia cendo inasi e potlantiphona. In abitabit in tabernacu lo mo Requiescet in monte sancto tuo and an ps. Tie nanioculos meos. Ant Caro mea regelet in spe ps. Detatus fum in bis que dic. it In pace in idipsum. Be Dormiam rrequiescă. Belometatione Veremie prophete Prima lectione Dethan Ffericordie distano suma cosupri: qu no defecernt miserationes eins deth Moui Vilucio multa est fides tua. Detb. Pars mea dus dirit ala mea:propterea expectabo enni. Terb. Bonus é vús spantibus i eu: aie quere ti illű. Zech Bonűé pstolaricű silentio: salu tare domini. Leth. Bonű est viro cum porta uerit iuguabadolescena sua. Joth. Sedebit solitarius z tacebit: qu'lenauit se sup se. Bord. 01 Ponet i puluere os suu si forte sit spes. Joth. Babit pcutieti se marilla: saturabit op pbrijs Cpl). Oznó repellet i sempiternű dominus. Laph: De si abiecit: 2 misfebit fin multitudi në mibicordia z suaz. Capbaillo builiauit ex corde suo rabiecit silios bois. Irtz intz puerte read dominű deű tuuz. B. Sicut ouis ad occisio né ductus est: 2 dus male tractaretur nó aperuit os suu traditus est ad morté. Et viuificaret populu suu. v.

Tradidit in mortem animam suam: et inter sceleratos reputatus est. Mini. Ot vinisicaret populum suum. Lecrio secunda Alenda

lip

14.

00

Wir

Macu

Te

th fpe

ace in

tione

nno

Roui

mea

uni.

uere

:falu

ionta debit

MD.

2119

us. udi

ref

ulio

Alcub. Tomodo obscuratum est aurum: mutat? est color optimus. Bispersi sunt lapides sanctuarij: in capite omnium platearuz Beth filis sion incliti & amicti auro primo. quomo. do reputati sunt in vasa testea opus manuum figuli. Simel Sed zlamie nudauerunt mā mas:lactanerut catulos suos:filia populi mei crudelis: quasistructio in deserto. Beleth A dhesit lingua lactentis ad palatum eius in siti Paruuli petierunt panem: 7 non erat qui fran geret eis. De Qui nescébatur voluptuose in terierunt in vijs: qui nutriebatur in croceis: a pleratisunt stercora. Cau Et maior effecta é iniquitas filie populi mei peccato sogdomoru. que subuersa est in momento: 7 non ceperunt i ea manus. Responso Admistri. Derusalem surge et erne te vestibus iocunditatis induere cinere et cilicio Quia in te occisus é saluator israbel Terso Veduc quasi torrentem lacbrimas per viem et in nocte non tas ceat pupilla oculi tui. Abi Quia in te occisis é salua tor israbel. Incipit oratio bieremie prophete. Pro (iii

Ecordare domine quid acciderit nobis: i tuere z respice opprobrium nostrum. De reditas nostra versa est ad alienos domus no

stread extraneos. Pupilli facti sumus absque patre matres nostre quasi vidue. Aquam no stram pecunia bibimus: liqua nostra pretio có paraum? Lernicibus minabamur: lassis nó Dabatur requies. Egypto dedimus manumz assirijs: vt saturaremur pane. Patres nostri peccauerunt: 7 non funt: 7 nos iniquitates eo rum poztanimus. Scrui domiati sunt nostri non fuit qui redimeret de manu como. In ani mabus nostris afferebamus panem nobis afa cie gladij in deserto. Pellis nostra quasi cliba nus exulta est: a facic tempestatuz famis. Abu lieres infion bumiliauerunt z virgines in cini tate inda. Responso. Al mistri. Plange quasi virgo plebs mea viulate pastores in cinere a cificio. Quia ve niet vies vomini magna vantara valde. Gerb Heci gite vos facerdotes 7 plangite ministri altaris: aspergi te vos cinere. Wi. Quia venict vies domini magna zamara ualde. In secundo nocturno. Antiplona Leuamini porte eternales 7 introibit rex glorie. ps Adtelenanioculos meos. Antipiona Credo videre bona domini in terra viventium. ps Nisi quia dominus crat in nobis. Antiph. Tomine abstraxisti ab inferis animam meam? Qui confidut i domio Gerso. Tu aut domic miserere mei. Resposo. Et resucita me 2 retri buá eis Extractatusti ang .cpi sup platmos Lco.uij Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Leedet homo ad cor altum 7 exaltabitur Deus. Illi direrunt. Quis nos videbit ? Befecerunt scrutantes scrutatiões consilia ma la. Accessit bomo ad ipsa consilia passus est se teneri bomo. Hon enim teneretur nisi bomo: aut videretur nisi bomo aut traderetur nisi bo moeaut crucifigeretur 7 mozeretur nisi bomo Accessit ergo bomo ad illas omnes passiones que in illo nibil valerent:nisi esset bomo. Sed si ille non esset bomo: non liberaretur bomo. Kelponso R ecessit pasto: noster fons aque uiue: ad eu ius transitu sol obscurato est. Isaz ville captus est qui captiuű tenebat primű bominé bodie portas mortis tse ras pariter faluator noster dirupit. Certo T estruxit q dé claustra iserni a subnertit potétias. In a a ille cap 19 é q captiuű tenebat primuz bominez bodie portas moz tis 7 seras pariter saluator noster virupit Lectio quita Lessit homo ad cor altum idest cor secre tum': obijciens aspectibus bumanis boz miné: seruas itus deu celas forma deixiqua é eglis při z offeres formā fui qua mior est pře Fpe.n. dirit vtrugz: saliuder forma fui. Biriter forma di:ego apr vnu sum? diriter for ma fui:qui pri maior me é. Un er forma di E go z př vnů sum9. Dr ců i forma di ečt n rapinā arbitratus ē:eē se colē do. Un ex soma ser uiz Quoniam pater maioz me e: qa semetispim erinauit: formam serui accipiens.

luc

no,
ocó

Sho

uma

offri

9 60

offri

rani

39fa

iba

Deu

Cini

pirgo

w eil

Hai

pergi

agna

na

09

0113

ob.



ps. Domine ne infuroze tuo. Antiphona In pa ce factus est locus eius 7 in syon babitatio eius. ps. Beati quox remisse sunt. Ant. Factus sum sicut bomo sine aduntozio i ter moztuos liber. ps. Domi ne ne in suroze tuo. ii. v. In pace sactus est locus eius. K. Et babitatio eius in syon. Septima lectios de expistola Pauli ad bebicos.

vide

tten,

Jun.

a

eralta

ltatur

atebu

Dote,

1. CO2

dnos

3 boc

mine

luino

.Eti

Acce.

j. P20

mbo

et bo

vir es

lomo

llun/

séin

ag119

deá

in pa

M.

C.

Pristus assistens pontifer suturor bonox per amplius z pfectus tabernaculum nó manu factuz idest no buius creationis: negz p sanguine bircox aut vitulox: sed p propitu să gune introinit semel i sancta: eterna redeptio ne inuenta. Si eni sanguis bircor 7 tauror 7 cinis vitule aspersus inquatos sanctificat ad e mudatione carnis: quato magis sanguis rpi qui p spirituz scum semetipsuz obtulut imacu latuz deo eműdabit cófcientiá nostram abope ribus mortuis adservienduz ded viventi: Et ideo noui restaméri mediator é: vt morte inter cedete i redemptione eax prenaricationuzque erat sub priori testameto repromissione accipi ant: qui vocati sunt eterne bereditatis. 8. Anti terüt reges terre a principes couenerunt i vnum aduer fus dominum zaduersus christă cius. & Quare fre muerunt gentes 7 populi meditati sunt inania Aduer fus onm raduersus christuei9. Octava lectione

intercedat testatoris. Testamentu eni i mortu is ofirmatū est: alioquī no duz valet duz vinit qui testatus est. Unde nec primu que ocdica tum est sine sanquine. L'ecto enizoi madato le gis a moyfe vniuer so ppto: accipiés sanguiné viruloz z bircoruz: cuz aqua z lana coccinca z byfopo:ipfum quoq3 libru 7 oem ppfm afper sit vicens. Dic sanguis testamenti quod mandanit ad vos veus etiá tabernaculu zoia vasa misterij:sanguine sitraspsit. Et oia pene i san guine mudant secuduz legez: 7 sine sanguinis esfusione no sit remissio. Recesse é ergo exem 110 plaria quidez celestium bis mudari: ipa autez bil celestia melioribus bostijs quā istis. Poeni i manu factis introinit iesus excelaria veroru: Cit. sed i ipsum celu: vt appareat núc vultui vei p 163 nobis. Megz vt sepe offerat semetipsuz quem 101 amodū pontifer intrat ī sca p singulos annos in sanguine alieno. Alioquin oportebat eu fre tten queter pati ab origine mudi. Muc aute semel i ics costumatione sectoru ad deptructiones peccati cerd p bostiaz suam apparuit. Et quemadmodum statutum est bominibus semel mori: post boc autem indiciű sic: 7 christus semel oblatus est ad multorű exbaurieda peccara: secundo sine peccato apparebit omnibus expectantibus se in falutem. F. Estimatus sum cum descendentibus

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. in lacă. Factus sum sicut bomo sine adiutorio iter mor tuos liber. B. Posuerunt me in lacum inseriori in tene brosis z in vmbra mortis. Factus sum sicut bomo sine aduutorio inter mortuos liber. Lectio nona:

ortu

uit

dica

atole

guine

Inca?

asper

man,

vafa

ifan

uinis

erem

autes

enii

oru:

ocip

uem

nnos

ni fre

neli

(311

um

boc

est

ine

fe

116

Abbram eni babens lex futurorum bono rum nó ipsam imaginé rerum : psingtos annos eisdez ipsis bostijs quas offerunt unde sinenter: nunqua potest accedentes perfectos facere. Elioquin cessassent offerri. ideo quul lam baberent oltra conscientiam peccati culto res semel mundati. Sed in ipsis conmemora tio peccatorum p singulos annos fit Imposti bile enim est sanguine thaurorum z bircoruz austerri peccata. Ideo ingredies mundum di cit. Dostiam z oblationem noluisti: corpus au tezaptasti mibi Holocaustomata 7 pro pecca to non tibi placuerut. Tunc diri. Ecce venio. Bepulto domino fignatum est monumentum volnentes lapidem ad oftium monumenti. Ponentes mili tes qui custodirent illum., D. Accedentes principes fa cerdorum ad pilatum petieruntillum ! Ponentes mili. tes qui custodirent illum . Il Alletande Antiphodia.

Aldors ero mors tua mordins tude eroliferne ps Di serere mei ds. Ant Plaget en quali unigenith qui inoces ons locutus en ps. One. Ant Attedute uni uersi populi avidete polore men. ps. De pfundis. Antiphona. Aporta inferi erue pomine anima mea.

ij

vs. O omine auribus. Ant. O pos oce qui tran stris p viam attédite a videre si est volor sicut volor me? 18. I audate dominum de celis. &. L aromea requiescet in spe. . Et non vabis sanctú tuum videre comprionem . Ant. di Benedictus. Al ulicres sedé, tes ad monumentum lamentabatur queretes cominus Prime tenebre. ps. B enedictus dominus dens B econde tenebre 110 ulieres sedentes ad monumentu sce. Terme tenebre a poi versetto. O bristus factus est pro nobis obcdiés vsque ad mortem: mortem auté cru cis Propter op deus crastauit illum 7 dedit illi nomen: quod est super omne nomé. Omocchioni. O isercre mei ds. Luno verso il. B. lastro il. Choro. z infine R espice quesumus. Et poi la la varione come viso pra Rymno nella lauanone de piedi. vlcis Iesu memoria Bans vera cordis gaudia mid idia Bed super mel romnia la linea cologne ... di Lins dulcis presentia de la malaga soma Hil canitor fuanius Anditur nil iocundins thil cogitatur oulcius mullime illoftus iup est Quam Telus dei filiusum aromora accent Corremeros. Endinenting englends I Quam bonus te perentibus Quaz dulcis exquirentibus . Ecdquid innenientibus

tran n'eclingua potest dicere : me9 Mec littera exprimere omea Expertus potest credere ridere Quid sit deum diligere s fede, Tesus vulcedo cordium eminus Jons vinum lume metici un tombem E 3 deus Excedit omne gaudium Imenri Et omne desiderium ctus ch I esum quem viluculo uté crn Clauso cordis cubiculo omen: Prinatum 7 in publico at adda a manage iscrere Queram amore sedulo infine orum Abaria viluculo ac dilo Jesum queram i tumulo Queram amore sedulo Aldente queram nó oculo Turbaz profunda fletibus Locuzreplens geminbus Fesus prouoluar pedibus Eius queres ampleribus Lesum stringam vestigia Et flendo figam labia At detur mibi venia mibi nom E. Atque perfecta gratia Tesus iRexadmirabilis Et triumphatoz nobilis Bulcedo ineffabis Totus desiderabilis iz



Quite gustant exuriunt Qui bibunt adbuc sitiunt Besiderare nesciunt Misi Jesum qui sentiunt Quem tuus amor debeat Hounm que Iches sapiat Sclip gustus quem sariat Mões alter quem cupiat Tesus decus angelicum In aure Oulce canticum In one mel virificum In corde pigmetű celicuz Desidero te milies Adi Islu quando venics Quando me letum facies Zuo me vultu facies Hmo: tuus continuus Adibilanguor assiduns Adibi ieius mellistuus Fructus vite perpetuus Tesu summa benignitas Apira corda iocundiras Incomprehensationitas Bonum mibi oiligere munhamman municipal Besum nil vltra querere Abibi prorsus desicere il impressioni del Grilli queam viucre iiifand vot promit



Tesus cum sic viligitur

Dic amor nó extinquitur

Mec tepescit nec mozitur

Sed crescit z accenditur

Tesus flos matris virginis

Hmor nostre dulcedunis

tibi laus bonor numinis

Regum beatitudinis

Pater immense glozie
Et sulce clare clarius
Jam expectans sepius

I am perfequar, plaudib?
Ichalymnis r precibus
It nos donet celestibus
Frui cum celi cinibus
AADEM.

Tufficio de morti si incomincia absolutamente: z in prima il Soucrnatore dica sanza altro lantuphona cioe Placebo domino. Et il Choro cominci il Psalmo

Orationis mee. Quia inclinauit auré sua mibi: 7 in diebus meis innocabo. Circunde derunt me dolores mortis: 7 pericula inferni innenerunt me. Tribulationem 7 dolorem in neni 7 nomen domini innocaui. O domine li

bera aíaz meā mificors dns rinftus: r dus nr misercé. Oustodies pulos dus: būiliatus suz aliberauit me. Couertere asa mea i rege tua ga viis benefecit tibi. Quia cripuitaiaz mea de morte oculos meos a lachrymis pedes me os a lapín. Placebo domio i regione vinoz. Regem Te. Hit. Placebo ono in regione vinoz. De dominű cű tribu Ant. Deu mibi. ps. larer clamani: z erandinit me. Domieli bera aiaz meā a labijs inigs va līgua volosa. Quid det tibi aut gd apponat tibi: ad lingua volosas. Sagitte potetis acute: cũ carbonib? resolatorijs. Ten mibiga scolatus me? plo gatus é babitani cu babitátibo ccdar multu i. mit cola fuit a ia mea. Q ű bijs goder űt pace eraz pacificus cũ loqbar illis ipugnabat me graris Regem 76. Ant. Den mibi one quia icolat? me? prolongatus est. Hnti Cominus custodit te. Enani octos meos i motes ude veiet auri liu mibi. A nriliu meun duo g fecit celuz terra. Nó det icomotione pede tui nego do? cia mitet q custodirte. Et cce nó dormitabit neq3 vormier geustodit sot. Ons custodit re vomi nus protectio tua: super manum derteraz tua Per diem sol non vret te: negz luna per nocté Dominus custodit re abomni malo: custodi. at animam tuam dominus. Dominus custo Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

diat introitu tuu z exitu tuu: ex boc nuc z vlaz i seculu. Riequiem. Atlupperpetua. Ant. ominus custodir te ab oi malo custodiar animaz tuā dominus. Antiphona. Si imquirates. Pialmus. Épfundis clamani ad te one: one exaudi vocë mea. Riat aures tue intédentes: in voce deprecationis mee. 8 i inigrares obfua ueris die die gs substinebite una apud te ppitiatio e: rpp lege tua sustinuit te one. u stinuit asa mea i verbo ei?:speranitasa mea i oño. A custodía mactutina víqzad nocté: spe ret ist'i dno. Quia apud dn3 mia: z copiosa apud cu redeptio. tipe redimet ist!: ex om nib9 inigtatib9 ci9. R. egez & Ant. S i iniqui tates observaueris one: one ge instinctit. Ant. O pa Onfitebortibi ofie in toto corde meo: qui audisti verba oris mei. In ospectu ange loz psallā tibi: adozabo ad teplū scūz tiū: z co fitebornoituo. 8 up mia tua z veritate tua: qui magnificalti sup oe nome scum tuu. Inq cuqz die iuocauero te erandi me: mitiplicabis í aía mea virtute o ofiteat tibi due des regel terre: quaudierut oia verba oris tui Att can tet i vijs domi:qm magna e glia domi Q m ercelsus domins 7 builia respicit: valta aloge cognoscit. 8 i abulanero i medio tribulatio, nis vinificabis me: 7 super iraz inimicor me

nr

113

uā

neā

me

10r.

icli

Ma.

tuá

1169

pló

üi

79;

1119

me9

uri

12/

43

orum extendisti manum tuam Tsaluum me se cut dexteratua. Dominus retribuet pro me: domine misercordia tua in seculum opera ma nuuz tuax ne despicias. R. equienm eternam dona eis domine. At lux perpetua luceat eis 8. Audiui voce de celo dicetem mibi. R. Deari mor tui qui in domino moriuntur. Ad magnificat. Ant:

Agnificatanima mea dominuz. At erul tanit spiritus meus: in deo salutari meo. Quia resperit bumilitatem ancille sue: ecce e nim ex boc beatam me dicent omés generatio nes. Quia fecit mibi magna qui potes est: z sanctum nomen eins. At misericordia eins a progenie in progenies timentibus euz. Hecit potetiam in bracchio suo: dispersit superbos: méte cordis sui. Deposuit potentes de sede: r exaltauit bumiles. Expurientes ipleuit bonis: 7 divites dimisit inanes · 8 uscepit israel puer suum: recordatus misericordie sue. gi cut locutus est ad patres nostros abraam: 7 se mini eius in sccula. R equiem eternam dona eis due R. en lur ppetua luceat eis. Unti. omne quod oat mibipater ad me veniet reus qui ve nit ad me non eijeiam foras. Bipoi sidica Pater no ster. Secreto tutto perintino Ad Ine nos inducas in temptationem. Ethidice poi ilpialmo

Auda anima mea dominum landabo do minú i vita mea: pfallá deo meo quandin fuero. Olite pfidere in principibus: in filijs bominum in quibus no est salus. et ribit spiritus eius 7 reuertet in terram suaz: in illa die peribut omés cogitationes eox. B eatus cui? deus iacob adimor eius: spes eius in domino Deo iplius qui fecit celuz t terraz mare zoia q in eis funt. ui custodit veritatem in seculu: facit iudicium iniuriam patientibus dat escaz erupientibus. O ominus soluit compeditos: Tominus illuminat cecos. To ominus crigit e lisos: dis dirigit instos. O ominus custodit aduenas pupillum z viduam suscipiet: zvias peccator disperdet . R. egnabit dus in secula Deus tuus syon: in generatione z generationé Requiezeternam dona eis domine. Atlur perpetua luceat cis. d. H porta inferi. k. E rue one animas eop. i. R equiescant i pace. B. A me. i Domine exaudi oratione meam. B. Et clamor meus ad te veniar. Beinde vicunt tres subkripte orationes divenamentantione. Oratione pe lacerdoti morti. Eus ginter apostolicos facerdotes famu los tuos pontificali seu sacerdotali fecisti Dignitate vigere:presta quesumus vi cor quo 93 perpetuo aggregentur confortio. Drano. Eper più fratchi della compagnia morti.

fe

le:

am

els

mo:

Inc.

rul

100.

cee

atio

: 2

199

ccit

09:

di:

100

190

gi

: se

111

W



cu

1111

ftr

pla

WII

710

let

terr

HILE

citi

icac ist

gute oia'v

and

era(

mo

pb

remi

gen

ipsi

quiescant i pace. B. Amen. B. A nime eop ranime oium fidelium vefunctor que misericordia vei requie scant in pace. B. 21 men. Alnocturno ona, ff. chori. sti comicino absolutaméte lonnitatorio. R. egem cui. oia viunt Genite adorem?. k. u. Cbo. R. egem cui oia vinunt Tenite adoremus. iff. leguitino. O. e. nite exultem? viio: iubilemus voo salutari no stro: Preoccupemus facië eius i cofessione z i pfalmis invilennes ei. Lbo R egez cui oia vinuc venite adoremus. f.Q nonia dus magnus dus rer magnus sup oes deos: quonia nó repellet ons plebe sua: ga i manu ei? sunt oes fines terre: valtitudies motifi ipse pspicit. Lbo. Te nite adoremus J. uoniā i pius ē mare ripe fe cit illud: varidaz fundancrūt manus eis Gent te adorem? ¿ peidam? ante deu ploremus co. vã vão q fecit nos ga ipse e vãs dus noster nos auté ppl's ei? voucs pascue ei?. Lbo R egé cui oia vinut Tenite adorem?. f. n odie si voce eins audieritis: polite obdurare corda vestra Sici eracerbationez secundum diem temptationis in deserto: vbi temptauerūt me patres vestri phauerut viderut opa mea Lbo. W eniteado iemus. f. Quadraginta annis proximus fui: generationi buic: v diri semp bij errat corde: ipsi veró nó cognonerunt vias meas: gbus in raui in ira mea:si introibūt i regem meā. 660

as pi lo

tor

nt

up

ne

95

Oli



in te: in eternum exultabût 7 habitabis in eis De Orgloriabunt in te omnes qui viligut nomé m tuum: quoniam ru benedices iusto. To omine Tho vt scuto bone volutatis tue cozonasti nos. Re quiem eternam dona eis domine. Ot lux per petua luceat eis. Antiphona. Birige domie deus m; mens in cospectu'tuo via mea. Anti. Couertere. ps 1119 Omine ne in furoze tuo arguas me: negzi ira tua conipias me. Discrere mei domi me pi ne quonia infirmus suz sana me domine: quo niam coturbata sunt omnia ossa mea. extani tu ma mea turbata est valde: sed tu zomine vsq3 13p quo o ouertere domine r eripe anima mea: m saluum me fac propter misericordiam tuam: 169 Q noniaz no est in morte qui memor sit tui in JUS inferno auté quis confitebitur tibi. Laborani 111/ igemitu meo: lanabo p singulas noctes lectu oi meuz: lachrymis meis stratum meuz rigabo. 11 m urbatus cit a furoze oculus meus inuctera, ne ui inter oés inimicos mcos. Viscedite a me 15e omnes qui operamini iniquitatem: quonia ex 110 audinit dominus vocem fletus mei. Grandi e uit dus deprecatione meaz: domins oratione meam suscepit. Crubescant & coturbent ve bementer oes inimici mei: puertatur z erube fant valde velociter. R equiem eternaz. et lur perpetua. Antiphona. Lonuertere domine: 2 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

eripe animam meam: quoniam no cft in morte qui me mor sir eni. Antiphona. Il equando. Plalmus. Omine deus mens i te sperani salunz me fac:cromibus persequenbus me z libera me. n equando rapiat vi leo animā meā duz cul nó est qui redunat neq5 qui saluñ saciat. To mi mine deus mcost feci istud: si est inigtas in ma 11111 nibus meis. Si reddidi retribuentibus mibi dor mala: decida merito ab inimicis meis inanis nagu o crsequatur inimicus animā meam z có pre Lui bendat z coenleer in terra vitaz meã: z gloriaz THEO meazi pulucré veducat. Ex rurge vomine in fino ira tua: 7 eraltare in finibus inimicor meor. R. A rurge domine deus meus i precepto quod mandastier synagoga populor circudabit te. ex 1 propter banc in altu regredere: dominus indicat populos. Indica me domine secudi 91110 iustitiam mea e secundu inocentia meam sup dila me cosumetur nequitia peccatoriz diriges in stum scrutans corda & renes deus. Tustuzad parc intoriù meu a vão: qui salvos facit rectos cor mea de. Tens inder instins sortis 7 pariens nugd nu; irascit psingulos dies. Disticonersi fueriris luni gladium suum vibrauit: arcum suu tetendit z tum paravit illum. Et in eo paravit vasa mortis: Eco fagittas suas ardentibus effecit. Occe partu fier ryt iniustitiaz concepit volozem: z peperit ini men Et

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. quitatem: Lacum aperuit Teffodit eum: 7 in cidir in soucami quam secit. Comuertetur vo lor eius in caput eius: 7 i verticem ipsius inix quitas eius descedet. Consustedor domino se cundum iustitiam eius: 7 psallam nomini do mini altistimi. Requié eternam dona eis domine. Et lux ppetua luceat eis. Ant. Mequá do rapiat ve leo anumam meam duz nó est qui redimat neque qui saluú saciat. V. Collocet eu dominus. Requie qui saluú saciat. V. Collocet eu dominus. Reque dominus animas ed com. Pater noster. Secreto se su dibe. Sipoi sidichino le ectioni sanza dire sube done benedicere 7 sanza tu auté due. Lectione prima.

Arce mibi domine: nibil enim sunt dies mei. Quid é bomo: quia magnificas enz: aut quid apponis erga euz cor tuur Aisitas eu diuculo r subito probas illum. Asquo non parcis mibi: nec dimittis me ve glutia saliua meă. Peccani quid faciam tibi o custos bomi nuz. Quare posuisti me cotrariu tibi: r factus sunt mibi metipsi granis? Cur no tollis pecca tum meu: r quare no ausers iniquitatez meă? Ecce nuc i puluere dormiă: r si mane me que sieris non subsistam. Recedo que redemptor meus viuit: r in nouisimo die de terra surrecturus suz Et un carne mea videbo deum saluatorem meum.

16

ra

11.3

ibi

lig

ne

193

in

od

E.

us tū

IP III

)? d

💫 🙉 né visurus sum ego ipse 2 non alius: 2 oculi met conspecturi sunt. Et in carne mea videbo deum salvato Seconda tecnones Edet animam meam vite mee: dimittam aduesum me eloquium meuz. Loquar in amaritudine anime mee dicam deo nolime a dennare. Indica mbi cur me ita indicese Hu. quid bonum tibi videt: si calunieris z opprimas me: opus manuum tuar z confilium im pioxadinues: Aunquid oculi carnei tibi funt aut sicut videt bomo ita 7 tu vides: Hunquid ficut dies bominis dies tui z ani tui sicut bue mana sunt tempora: Et gras iniquitate meaz z peccatű meuzscrupteris. Et scias quia nibil im impiuz fecerim cuz sit nemo qui de manu tua 1113 possit eruere. R. Q ui lazarum resuscitasti ad mo . ipf uumétum fetidum. Lu eis vomine vona requiem 7 lo luo cum indulgentie. Dui venturus es iudicare viuos 11 z mortuos z seculum per ignem. Lu cis domine dona us requiem a locum indulgentie. Lectione terza. (02) Anus tue domine fecerunt me aplasma, ten nerut me totuz incircuitu: z sic repete pre cipitas me Abemento queso opsicut lutum fe ceris me: 7 in puluere reduces me. Monne si. cut lac mulfisti mez sicut caseum me coagula stie Pellez carnibus vestisti me: ostibus zner, uis compegistime. Titam z misericordiaz tri Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

ages reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

buisti mibi: z visitatio tua custodiuit spirituz meum. K. Domine quando venci is iudicare terra ybi me abscondam a vustu ire tue. Quia peccaui nimis in vita mea. 🦸 🔊 ommissa mea pauesco a ante te eru beico: où venents indicare noli me condemnare. Quia peccaui nunts in vita mea Requiem eternam cona eis comine. Quia peccani nimis in vita mea. 3 n secun do nocturno. Antiphona. In loco pascue. ps. Ominus regit me znibil mibi ocerit i lo co pascue: ibi me collocauit. Sup aquaz refectionis educauit me: animam meam convertit. A reducit me super semitas instinc: propter nomen fuum. Il am 7 si ambulanero i medio vmbre mortis:no timemo mala:quo miam tu mecu es. Wirga tua z baculus tuns ipfa me consolata sunt. parasti in conspectu tuo mensam: aduersus eos qui tribulant me. I mpinguafti in oleo caput meum z calir me us inchaians quam preclarus est. et i miscricordia tua subsequamir me om ibus viebus vi te mee. It vi inhabitem in domo dii: in lon guudine dierum. R. equiem eterná dona eis Domine. A tlux perperna luceateis. Hari. In loco pascue ibi me collocauit. Har. & clicta. 18. Bte domine leuaui animaz meam: deus meus in te confido non crubescam. 11 egz irrideant me inimici mei: z enim vniuersi qui kin

m

ريان

Im

int

MA

195 Dil

113

101

ilo

09

sustinent te non confundenture O onfundant omnes iniqua agétes: sup vacue. O ias tuas Domine Demonstra miloi: 7 semitas tuas edo ce me. O irige me in veritate tua vooce me quia ru es saluator me9:7 te sustinuitora vie: Reminiscere miserationum tuarum domine z misericordiarum tuarum que aseculo sunt. O elicta innentutis mee tignorantias meas ne memineris. 8 ecundu misericordiam tus memento mei: tu propter bonitatem tuam do do mine. O ulcis & rectus dominus propter doc legem dabit delinguentibus in via. O iriget mansueros in iudicio: docebit mites vias su as. O ninerse vie domini misericordia z veper ritas requiréribus testamétum eius testimo mit nia eius. D zopter nomen tuum domine pro-CECT pitiaberis peccato meo multuz est eni. O nis non est bomo qui timet dominum legem statuit ei me in via quam elegit. H nima eius in bonis ve 90 morabitur & semen eins bereditabit terrant. mo irmamentum est dominus timentibus eu: dea etestamérum ipsius ve manifestet illis. O cu Clu li mei semperad vominum: quonia ipse euel los let de la que o pedes meos. R ofpice i me ami dit serere mei: quia vnicus e paup sum ego. Pri bulationes cordis mei multiplicate sur voe ne nu cessitatibns meis erne me. Ci ide bumilitatez 09 fti meam z laborem meuz: z dimitte vniuersa de licta mea. R espice inimicos meos quoniam multiplicati sunt: z odio iniquo oderunt me. Oustodi animam meam z erue me: non erue bescam quoniam speraui in te. Innocentes z recti addeserunt midi: quia sustinui te. Libe ra deus israel: ex omnibus tribulationibus su 18. Antiphona. Delicta inuenturis mee z ignoratias meas ne memineris donine. Antiphona. Crez do videre.

8

0

16

e:

ne

19

oc

jet

11/

81

10

13.61

ÇI

Ominus illuminatio mea: 7 salus mea> quem timebo. Tominus protector vite mee:a quo trepidabo. Dum appropriant super me nocentes: vt edant carnes meas. Qui tribulant me mimici meistpfi infirmati funt ? cecidernt. Si consistant aduersum me castra non timebit coz meum. gi epurgat aduersuz me prelium: in bocego sperabo. Quam pecij a domino banc requiram: vi inbabitem in do mo domini omnibus diebus vite mee. Tri vi deam voluntatem domini: z visitem templuz ems nuoniam abscondit me in tabernacu, lo suo: in vie malorum proterit me in abscondito tabernaculi sui. nn petra eraltauit me:z nunc eraltauit caput meuz super inimicos me os. a ircuiui z îmolani î tabernaculo ei? bostia pociferationis catabo: 7 psalmű dica dño kiiij

Grandi vocem meam qua clamani ad te: mi ferere mei z eraudi me. Wibi dirir coz menm erquisinit te facies mea faciem tuam domine requiram. Neadnertas faciem tuam ad me: zne veclines in ira a servo tvo. A diutoz me us esto ne verelinguas me: nega despicas me deus falutaris meus. Quoniam pater meus 7 mater mea dereliquerut me: dominus auté assumplit me. I egem pone mibi domine in viam tuam: v dirige me in semitam rectam p pter inimicos meos. Ne tradideris me i ani mas tribulantium me: quomam infurrererut flos in me testes iniqui: 7 mérita est iniquiras sibi. b:3 a redo videre bona domini: í terra vinëtuz. रांद Ex pecta dominuz viriliter age z cofortet cor 109 tuum 7 sustine dominum. R. equiem cternaz boti dona eis domine. Et tlup pperua luceat eis: fem Antiphona. Liredo viderebona comini un terra viué hon tium. v. Collocet eos cum principibus. B. Cum pri cit. cipibus populi sui. Pater noster. L'ectione quarta. pore r Esponde mibi quatas babeo iniquitates efca v peccata: scelera mea v velicta ostède mi dic bi. Lur facie tua abscodis: varburaris me ini micum tuum: Lontra folium: quoda veto ra inv pitur ostendis potetiam tuam: 7 stipulam sic-481 cam persequeris: Scribis eni contra me ama ritudines z consumere me vis peccatis adole Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

scétie mee. Posuisti i nerbo pedes meos: 7 observasti ommes semitas meas: 7 vestigia pedum meox cósiderasti: Qui quasi putredo cósumendus sum: 7 quasi vestimentum quod comeditur a tinea. K. Mo emento mei oeus: quia ve tus est vita mea. Thecaspiciat me visus bominis. Ve Be prosúdis clamaui ad te oomine: oomine exaudi vo cem meam. Thecaspiciat me visus bominis.

16

ne

18

in

Pin

út

5.

95

Lectione quinta. Omo natus de mulicre: breni vince tem pore repletus multis miserijs. Qui quasi flos egreditur 7 conteritur 7 fugit velud vm bra:7 nunquam in codem statu permanet. Et dignu ducis super buiuscemodi aperire oculos mos: 7 adducere eu tecum i indicio. Quif potest facere mundum de immudo conceptuz seminer Monnetu qui solus est Breues vies bominis sunt numerus mensuzeius apud te est. Costituisti terminos eins qui preteriri no poterunt. Recede ergo paululum ab co vi qui escat donec optata veniat: è sicut mercenarij vics eins. K. h en mibi vomie quia peccani nimis in vita mea quid faciam miler: voi fugiam: inili ad te ve us meus milerere mei Bum veneris in houismo vie. v. A nima mea turbata est valde: sed tu one succurre

ei. Bū veneris i nonistimo vie. Extione sexua. Tis mibi boc tribuat vt in inscrno prote

aas me z abscondas me: vonec pertraseat fuz roz tuus: 7 constituas mibi tempus in quo re corderis mei. Putas ne mortuus bomo rursu viuat: Lunctis diebus quibus nunc milito ex pecto donec veniat immutatio mea. Gocabis me zego respondebo tibi:operi mannum tua rum poriges derteram: tu quidez gressus me os dinumerasti: sed parce peccatis meis. R. The recorderis peccata mea domine. Bum veneris in dicare seculum per ignem. & Birige domine deus cili meus in cospectu tuo viam meant. Dum veneris indicare feculum per ignem. In territo nocturno. Zin 99 tiphona & omplaceat. Plainnes. PEI Epectans expectaui dominum: z intencirc dit mibi. Or exaudiuit preces meas: ze me durit me de lacu miserie: 7 De luto fecis. at Th statuit supra petrá pedes meos: voirexit gres per fus meos. At immisit in os meum canticum qui nonum: carmen deo nostro. Tidebunt multi 100 z timebunt: 7 sperabunt in domino. Beatus dan vir cuius nomen domini speseius: znon remai sperit i vanitates: 7 insanias falsas. Quita fe ren cisti tu domine deus meus mirabilia tua: 2 co la: gitationibus tuis : non est qui similis sit tibi. 010 Annuntiani z locutus sum: multiplicati sunt fu super numerum. Sacrificium zoblationem me DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

noluisti aures autez perfecisti mibi.n olocau stuzer p peccato meo nó postulasti túc viri ec ce venio. In capite libri scriptum est de me: vt facerem voluntatem tuam deus meus volui 7 legem tuam in medio cordis mei. H. n. nuntiaui iustitiam tuam in ecclesia magna: ec ce labia mea non proibo domine tu scisti. I u stitiam tuam non abscondi in corde meo: veri tatem tuam z salutare tuum diri. N on absco di misericordiam tua: 2 verutatem tuam a cócilio multo. Il u autem domine ne longe facias miserationes tuas a me misericordia tua z veritas tua semper susceperunt me. Q uonia circundederunt me mala: quorum non est nu merus: coprebenderunt me iniquitates mee: 7 non potui vt viderem. Qultiplicati sunt su per capillos capitis mei : 2 cor meum dereliquitme. O oplaceat tibi domine ot eruas me Domine ad adiuuandum merespice. Of ofun dantur & reuereantur simuliqui querunt animam meam vt auferant eam . O onvertantur retrossum a renereantur qui volunt mibi ma la: R erant confestim confusionem suam qui dicunt mibi enge enge Apultent z letentur super te omnes querentes te: 2 dicant semper magnificetur dis qui diligunt salutare tuum mustere mer e reliniend niete retribuun ein.

19

13

IC

iu

19

1

11

I

d

mi

ecco auté mendicus sum 7 pauper dominus follicitus est mei. A dintor mens 7 protector meus tú es: deus megne tardaueris. R. egez eternam dona eis domine. Othur perpetua luceat eis. Antiphona & omplaceat tibi domie: ve eripias me comine ad adiuuandum me respice. Zini. Eatus qui intelligit super .. Bana. pos egenum z pauperem:i die mala liberanit eum dominus. Dominus coseruct eum z vi uificet eum beatum faciat eum in terra: 2 no tradat eum in amimam inimicorū eius. To minus opem ferat illi super lectuz volozis ei? uui vnmersumstratum eius versasti i infirmuate bei. ems. O go viri domine misercre mei:sana a acn nimam meazquia peccauitibi. I nimici mei ust Direrunt mala mibi: quando mozietur z perinin bit nomé eig. A thi ingrediebatur vi videret berr vana loquebatur: coreius congregabit iniqui 1000 tatem sibilist grediebatur foras: 7 loquebat ng. in idipsum. M'duersuz me susurrabar omés turb inimici mei aduersum me cogitabăt mala mi fitch bi. merbun iniqui constituerunt aduersum bK me nunquid qui dormit non adijeiet vi resur gat. It en in bomo pacis mee in quo speratere ui : qui edebat panes meos: magnificauit sunii per me supplantationem. In u autem domine cat miserere mei z resuscita me: z retribuam cis. tus mg In boc cognoui quoniaz voluisti me quoniaz non gaudebit inimicus meus super me. Qe autem propter innocentiam suscepisti z costr masti me in conspectu tuo in eternum. Bene dictus dominus deus israela seculo: Tin seculum siat siat. Requiem. At lux per. Hair sana domine anima meam: quia peccaui tibi: Ant. Siriuit anima mea.

Temadmodum desiderar ceruus ad sont tes aquax: ita desiderat anima mea adte deus. Sitiuit anima mea ad deum fontez vi uum quando veniam z apparebo ante faciem dei finerunt mibi lachryme mee panes die ac nocte: ou vicitur mibi quotridie vbi est veus tuus. n ec recordatus sum z esudi in me a nimam meam: quoniam transibo in locum ta bernaculi admirabilis vsq3ad domű dei.In voce exultationis 7 côfessionis sonus epulantis. quare tristis es anima mea: quare con turbas me. 8 pera in deo quoniam adbuc co fitebor illi falutare vultus mei z deus meus. H d me ipsum anima mea coturbata cst prop terea memorero tui de terra 102 danis z ermo nija monte modico. A byssus abyssim muo cat:i voce cataractax maruz. O mnia excelsa tua e fluctus tui super metransierüt. In die madauit dominus misericordiam suam: 2 no

it wi

0

ie

a

et III f

cte canticum eins. Hpud me oratio deo vite mee: dica deo susceptor meges. Quare obliz tus es mei z quare contristatus incedo ouzaf Aigit meinimicus. Jum confringutur offa mea exprobaucrunt mibi: qui tribulat me ini mici mei. Tum dicunt mibi p singulos dies vbi est deus tuus. Quare triftis es afa mea: 7 quare conturbas me. Spera in deo quonia adbuc confuebor illi salutare vultus mei z de min us meus. Requiem eternam dona eis domi ne. At lux ppetua luceateis. Antiphona, Si mun tiuit anima mea ad ocum fontem vinum: quado venia 119: r apparebo ante faciem vei. & The tradas bestiis ani boc mas confitentes tibi. %. Et animas pauperum tuoz mil ne obiinicaris in finem. Pater noster. L'ectione vij. bilar Piritus meus attenuabitur: vics mei bre ore niabunt: 2 folum mibisup est sepulcbru. terry Mo peccaui e i amaritudinibus mozatur ocu lem lus me?. Libera me domine z pone me iurta men te cuiusuis manus pugnet otra me. Dies mei confi transierut: cogitationes mee distipate sunt to? pes quentes comeum: noctem verterüt in viem: mmi 7 rursus post tenebras spero lucem . Si sufti. freen nuero infernus domus mea est: 7 in tenebris ocus strani lectulu menz. Putredini diri pater me? ab in es:mater mea 7 so202 mea vermibns. Thieft pica ergo mine prestolatio mea: patientia mea: tu mea

cs domine dens mens. R. Deccantem me quot tidie à non me penitentem timor mortis conturbat me quia in inferno nulla est redemptio miserere mei deus à salua me. Deus in nomine tud saluam me fac vin virtute tua libera me. Quia in inferno nulla est redemptio miserere mei deus à salua me. Lectione octana.

Ellimee confumptis carnibus adhesit os meum: 7 derelicta sunt tantumodo labía circa dentes meos. Adiseremini mei: miscres mini mei saltë vos amici mei: quia manus do mini tetigit me. Quare psequimini me sic de us: 7 carnibus meis saturamini 2 Duis mibi boc tribuat vt scribatur sermones mei? Quis mili det vt eraretur in libro stilo ferreo: 7 plū bilamina vel celte sculpant in silice : Scio eni cp redemptor meus viuit z i nonissimo die de terra surrecturus suz: 7 rursuz circudabor pel le mea: 7 in carne mea videbo den faluatorem meum. Que visurus sum ego ipse voculimei conspecturi sunt 2 non alius: Reposita bec est spes mea in sinu meo. R. Bomine secundum ap tum meum noli me condemnare enibil dignum in conspectu tuo egi . Ideo ocprecor maiestatem tuam vr tu ocus veleas iniquitatem meas. Da mplius laua mer ab iniquitate mea za peccato meo munda me. Ideo ve precor maiestatem tuam vr tu deus deleas iniquitatem meam. Lectione nona.

Care de vulua eduristi me:qui vtinam o sumptus esses ne octus me videret: fuisse quasi qui no essem de viero translatus ad tumulum. Hunquid no paucitas viez meoz fi. nief breui. Dimitte me ergo vt plangam paululum volozem meum antequá vadaz z nó re uertar ad terram tenebrosam: 2 opertam mor tis caligine. Zerraz miserie z tenebrarum vbi vmbra mortis: 7 nullus ordo sed sempiternus borror inhabitat. R. Libera me comie ce viis in ferni qui portas ereas confregisti a visitasti infernum: 7 dedisti eis lumen ve videret te: qui erat in penis tene bray. v. Llamantes a vicentes: aduenisti redemptor noster. Qui erant in penis tenebrarum. Requiem eter nam dona eis domine. Qui erat. Et dicitur semper in fine trium vigiliară aliud responsoziă a no vicitur nisi in secundo die post festum omniŭ sanctorŭ vi obitu fra trum v socium. K. L'ibera me domine de moite eter na in die illa tremeda. Quando celi mouedi funt z ter ra. Bum veneris iudicare seculu per ignem. v. I remés factus sum ego 7 timeo: dum discussio venerit atq3 ventura ira. Quando celi. Dies illa vies ire cala, mitatis z miserie: vies magna z amara valde. Buz ve neris. . R equiem eternam dona eis domine alux p petua luceat eis. Reuernf a capite. Libera me domine, viqs ad Tremes. Alle laude Ant. Exultabut. Ferere mei deus secundum magnam mi

pe

1110

eni

leri

fast

daba

ditu

offa

meis

crea

meis

tuun

MIS

migu

bera

Tern

mea

Q.m

loca

titu

not

sericordiaz tuaz. et secundu multitudine mi scrationű tuax: dele iniquitate mea. Ampli? laua me ab inigrate mea: za peccato meo mū da me. Quonia inigrate meazego cognosco: 7 peccatū meuz contra me est semp. Tibi soli peccaui z malū cozā te feci: vt iustificeris i ser monibus tuis vincas cum iudicaris. Occe eni in iniquitatibns coceptus suz: z i peccatis cocepit me mater mea. Ecce eni veritaté di lexisti: incerta z occulta sapientie tue manise, stastimibi. Asperges me one bysopo z mun dabor: lauabis me: zsup niue vealbabor. Au ditui mco dabis gaudiū z letitiā: z exultabūt ossa bumiliata. Auerte faciem tua a peccatis meis: roës inigtates meas dele. coi mūduz crea i me dus: 2 spūz rectū innoua i viscerib? meis: ne proijcias me a facie tua z spūz scūz tuűneauferas ame. R edde mibi letitia falu taris tui: a spu pricipali cosima me. Tocebo iniquos vias tuas: ripijad te puertent. Ti bera me de sanguinibus dus dus salutis mee zerultabit ligua mea institiā tuā. The labia mea aperies: 208 meu annutiabit landez tuā ni si voluisses sacrificiuz dedisses: viiqz bo locanstis no delectaberis. 8 acrificia deo spi ritus corribulatus cor corritu ? builiatu veuf nó despicies. Benigne sac dhe i bona voluta

te tua syon: vt edificent muri bierusale: The acceptabis sacrificiú institie oblationes z box locausta: tunc imponet sup altare tuum vitu. los. Requiezerernam dona eis die. Anlur perpetua luceat eis. Ant. Exultabunt domino ossa bumiliata. Antiphona. Exaudi vomine. ps. E decet bymnus deus in syon: z tibi red detur votum i bierusalem. Graudi 02a/ tionem meam: ad te ois caro veniet. Trerba iniquox prenalner ut sup nos: 7 impietatibus nostris tu propitiaberis. Beatus quez elegiten sti vassumpsisti: inhabitabit i arrijs tuis. Re mi plebimur in bonis domus tue: sanciū est tem bui plum tuű:mirabile in equitate. Grandinos mu deus falutaris noster: spes omniŭ finium ter spi re 7 in mari longe. Preparans motes i virtu ulra tetua: accitus potentia: qui coturbas profun tuil dum maris sonum fluctuum eins., Turbabū inti tur gentes 7 timebût qui babitant'terminos a 101 fignistuis: critus maturmi z vespere velecta: tem beris. Misitasti terram z inebriasti eaz multi quel plicasti locupletare cam. Elume dei repletu rat est aquis parasti cibuz illoz: quoniá ita est pre DIU paratio eins. Kinos eins inchrians multipli dal ca genimina eius instillicidijs ei? letabit ger/ tui minas. Penedices corone anni benignitatis tue z căpitui replebunt vbertate. Diquescet Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

speciosa deserti: repultatione colles accingen tur. L'induti sunt arietes ouium: r valles absi dabunt fruméto: clamabut reni bymnum di cent. Requié eterná dona eis die. Et lup pe petua luceat eis. Ant. Exaudi domine diationes med ad te dis caro venier. Ant. Ad esuscepit.

Eus dus meus: adte de luce vigilo. Si tiuit in te anima mea quá multipliciter ti

Ir

ed

13

19

11

m

15

CT

14

ui

E

bi caro mea . Interra deserta i via ziaquo sa: sic in sancto apparui tibi: vi viderem virtu tem tuam z gloriam tuam. Q nonia melior e miscricordia tua super vitas: labía mea lauda bunt te. 8 ic benedicam te in vita mea: 7 i no mine tuo leuabo manus meas. 8 icut adipe z piquedine repleatur anima mea: 7 labijs ex ultationis laudabit os meum & ic memor fui tui super stratuz meŭ in matutinis meditaboz in te: quia fuisti aduntor meus. et in velamé to alaytuay exultabo adbesit anima mea post te me suscepit dertera tua. I psi vero in vanu quesierunt animam meam: introibunt inferio raterre:tradent in manus gladif: partes vul pium crunt R ex vero letabitur in deo: laudabūtur omnes qui iurant in eo: quia obstruc tum est os loquentium iniqua.

Eus misereatur nostri z benedicat nobis illuminet vultum suum super nos z mise

reatur nostri. Ot t cognoscamus in terra viaz tuā: in omnibus gentibus salutare tuū. O ofi teantur tibi populi dens: confiteantur tibi po puli omnes. Le ctent z exultent getes quonia indicas populos in equitate: z gentes in terra dirigis a ofiteant tibi populi deus: ofiteat 1111 tibi populi omnes: terra vedit fructum sunz. er B enedicat nos deus dus noster: biidicat nos 1119 deus: 7 metuat eum des fines terre. Rregem eternam. Une perpetua. Zint. Al e sukepit 103 vextera tua domine. Ant. A porta inferi. ps. ftro Bo diri in dimidio diex meox: vadaz ad portas inferi Quesini residuuz annoruz mcoz: diri no videbo dim deum i terra vine tium: nó aspiciam bomine vltra z babitatoze quietis. 5 encratio mea ablata est z conoluta laud eit a me quasi tabernacula pasto par recisa est fols velut a terente vita mea où adbuc ordirer suc dati cidit me de mane vsq3ad vesperaz sinies me. bud 8 perabam vsq3ad mane quasi leo sic contriuit oia ossa mea o e mane vsq3 ad vesperam funt finies me sicut pullus birūdinis sic clamabo: me meditabor vi columba. Hittennati sunt oculi 211 mei suspicientes in excelso. To omine vim pa neg tior responde pro me quid vicam aut quid re-Spi spondebit mibi cum ipse feceri. Recogitabo teg tibi oes annos meos i amaritudine aie mee.

Tomine si sic vinit: 7 in talibus vita spiritus mei compies me viuificabis me: ecce in pa ce amaritudo mea amarissima. Tu auté erni stianimam meaz ve nó periret: proiecisti post terguztunzoia peccata mea. Quia non infer nus cositebit tibi:negz mors laudabit te: non expectabut qui descendunt i lacum veritatem tuaz. Qiuens viuens ipse cositebit tibi: sicut zego bodie pater filijs notaz faciet veritatem tuam. Tomine saluum me fac: 7 psalmos no stros cantabimus cúctis viebus vite nostre in domo dni. Requie eterna. At lux ppe. Unt Aporta inferi erue oñe aias corum. Ant Dis. 13. Audate vominuz ve celis: laudate euz in excelsis. Laudate en omnes angeli eins: laudate eum oés virtutes eius. Laudate euz fol z luna: laudate euz oes stelle z lume. Lau date eum celi celox: 2 aque que sup celos sunt laudet nome domini. Quia ipse divit z facta sunt: 7 ipse madauit 7 creata sunt. Statuit ea in eternum z i seculum seculi:preceptū posnit zno preteribit. Laudate oñ3 de terra: draco nes voés abysti. Ignis grando nix glacies: spiritus procellaz que faciút verbúcius. Dó tes vocs colles ligna fructifera vomés cedri. Bestie z vninersa pecora: serpetes z volucres pennate. Regesterre 7 omnes populi: prin-

5 fi

Oia

Ta at

15:

m

ad

防港市山北

cipes zomés indices terre. I unenes zvirgi nes senes cu inniorib9 landet nome oni: ga ex altatu e nome eius solius. Confessio eius su per celuz e terră: e e e e e e e e e populi sui. n ymnus omibus fanctis eius filijs ifrael po pulo appropinquanti fibi. DICE Antate domino caticum noun: laus cius i ecclesia sanctoy. L' etetur ifrael i eo qui fecit cu: 7 filie syon exultent in rege suo. I au dent nomé eius in choro: in tympano z psalte rio pfallant ei. () nia beneplacituz est oño in puci populo suo regaltanit masuetos in salutem. qui ex rultabunt sancti in gloria: letabunt in enbi min libus suis. rultationes dei in gutture eoz: ruto z gladijancipites in mambus coz. H d facië mb dam vindictaz in nationibus: in crepationes CTI. in populis. H dalligandos reges eox in com tren pedibus: 7 nobiles eozimanicis ferreis () t 1110: faciant in eis indicium coscriptuz: gloria bec tifer est omnibus sanctis eins. ipfo Hudate dominus in sanctis eins: laudate phot en in firmamento virtutis eius. Ii audadir te eum i virtutibus ems: landate enz secundū plet multitudinem magnitudinis eius. I andate scer eum in sono tube: laudate eum i psalterio rey tharam audate eum intympano z choro:lau 1109 date enm in cordis 7 organo. Il audate cum i 20 ftre

cimbalis bene sonantibus: laudate enm i cim balis iubilationis omnis spiritus laudet dominum. Requiem eternam dona cis domie At lux ppetua luceat eis. Annphona Omnis spiritus lauder cominum. V. Andini vocem de celo dicentem mibi. B. Beati mortui qui un domino mozinntur. Antiphona Ego sum. Lanticum Zacharie D Enedictus dominus deus israel: quia vi Ittauit 7 fecit redemptionem plebis sue. et ererit comu falutis nobis in domo dand puerisui. Sieut locutus est per os sanctoruz qui a seculo simt prophetazeius. Salutezer immicis nostris: 7 de manu omnium qui ode rut nos. Adfaciendam miscricordiaz cuz pa tribus nostris: 7 memorari testamenti sui san cti. Insturadum quod iurauit ad abraam pa trem nostrum daturum se nobis. Ot sinetimore de manu inimicorum nostrorum libera ti serniamusilli. In sanctitate z institia cora ipso omibus diebus nostris. Et tu puer pro phera altissimi vocaberis: pibis eni ate sacicz oni: parare vias ei?. H d dada sciena saluns plebiei9: i remissione peccatox eox. per viscera misericordie dei nfi: in quibus visitanit nos ories exalto. Illuminar his gitenchris z ymbra mortis seder ad virigedos pedes no stros i viá pacis. K egez eterná et lur. Hút. lun

riu

po

119

ui

re

m

n.

ië

E go sus resurrectio a vita qui credit i me etia si moz tuus fuerit viuet: 2018 qui viuit 2 credit in me no morietur i eternű. R byrieleison. L bristeleison. Ik by rielcison. p ater noster. b. Et ne nos inducas in ten tationem. B. G ed libera nos a malo. Dialmus. E profudis clamaui ad te domine : domi ne eraudi vocem meam. Riat aures tue intendentes: in vocez deprecationis mee. Si iniquitates observaueris one: domie quis su stinebit. O nia apud te propitiatio e: 7 propter legem tua sustinuit te domine. Sustinuit mi anima mea i verbo eius:sperauit anima mea ger in domino. H custodia matutina vsq3 ad noc tion tem: speret israel in domino. Quia apud do minű miscricozdia: 2 copiosa apud eum rede ptio. et ipse redimet israel ex omnibus inig tatibus eins. R equiem eternazioona eis do mine. et lux perpetua luceat eis. v. Aporta inferi. R. E rue domine anunas coru. B. R equie kant in pace. B. Zimen. B. Bomine exaudi oratio nem meam. R. Et clamor meus ad te veniar. @ re mus. Datione pe facerdoti morti. Eus qui inter apostolicos sacerdotes faz mulos tuos pontificali: scu sacerdotali fe cisti dignitate vigere:presta quesum9 vt corū N. quoq3 perpetuo agregemur cosorio: per vo. Oratione per più frategli della compagnia morti. ceat COM inp Eus venie largitor 7 būane salutis amator: quesumus imensam clementiam tuā vt nostre cogregationis fratres sorores propiquos 7 benefactores nostros qui ex boc seculo trāsserūt: beata maria semp virgine interce dente cum omibus sanctis tuis: ad perpetue beatitudinis cosortium peruenire cocedas: p

Adelium deus omninz coditor z redemp tor animabus famuloru famularuqz tuax: re missionem cunctox tribue peccatox: vt indul gentiam quam semp optauerut: pijs suplicationibus cosequatur. Qui viuis z regnas ze-

Eus qui nos patrem 7 matrem bonorare precipisti: miserere clemèter animab? patris 7 matris mees: eoxq3 peccata dimicte me q3 cũ eis i eterne claritatis gandio fac vider p

It

K

ole



adueneris. n űc celű terra bűc mare bűc ome qo i eis é auctore aduétus tui laudat exultans cătico. 11 09 quoq3 g scó tuo redepti sanguine sum? ob die natalis tui bymnű nouű pcinim? l'ia tibi die quatus es de virgie cu prescó spū i sepiterna seta. H me. L rastia vie velebit inigtas terre. F. Et regnabit sup nos faluato: mudi. Oncede glum9 opsous: vi nos vnigeni, tituinous p carné nativitas liberet quos sub peccari ingo verusta sernitus tenet p cude 1 Per la circunctione, v. C erbu caro facius est alle luya. R. Et babitauit in nobis alleluya. Diatione. Eus g falutis eterne beate marie virgini, tate fecuda: bumano generi premia presti tisti tribue quimus: vr ipfaz pro nobis unterce dere fentiamus p qua meruimus auctore vite suscipere omm noty iesum christus filium tun Oni tecuz viuit. (Per la epyphania Dymno. Ostis berodes ipie rom venire gd tunes l nó eripit mortalia: q regna dat celestia. T bất magi quã viderất stella segntes prenia: lu më regrut lumme deu fatent munere. I ana cra puri gurgitis celestis agno attigit: peccata que nó detultinos abluedo substultin uum genus potentie aque rubescunt ydrie: vinum 93 iura fundere mutauit vnda originezos lo tibi domine: qui apparuisti bodie cum patre

sancto spu in sempiterna secula. Imen. Reges tharfis a infule munera offerent. Reges a rabum 7 sabba vona adducent. Eus qui bodierna die vnigenitü tuü gen tibus stella ouce reuelasti cocede ppitius vt qui iam te ex fide cognouimus: vsq3 ad co. téplandas specié tue cels itudinis poucamur: p A Armno per laquarelima i fino a onica vi passione. Tres ad nostras veitatis preces veus in clina pietate fola supplicum vota suscipe precamur famulitui. Respice clemens solio de scó vultu sereno lampades illustra lumine tuo tenebras depelle pectori nostro. Orimia lara pietate multa ablue fordes vincula vifru pe:parce peccatis releva vacetes dertera tua. Te sine tetro mergimur profundo labimur al ta sceleris sub vnda brachio tuo trabamur ad clara fidera celi. O brifte lur vera deitas z vi ta gaudiú múdi pietas imensa qui nos a mozterosco saluasti sanquine tuo. In sere tunz pe timus amozem mentibus nostris fidei refun, de lumen eternum charitatis auge vilectio. nem. Tu nobis dona fontem lachrymarum iciuniorum fortia ministra carnis milia retun de frammea tua. Procul a nobis perfidus ab fistat: sathan a tois viribus confractus: san ctus assistat spiritus a tua sede dimissus.

T lovia deo sit eterno patri z tibi semp genito ris nate cum quo equalis spiritus p cuncta se cula regnat. R. Amé. &. Angelis suis veus ma CH danit de te, B. El t custodiant te in omnibus vijs tuis 119 E Lapuma domenica di quaresima sidice gisa oranoe Eus qui ecclesiaz tuam annua quadrage simali observanoe purificas: presta fami lietue: vi quod ad te obținere abstinendoniti tur: boc boms operibus exequatur: p vo. no. in Traseconda domenica diquaresima. Diamone pe Eus qui cospicis omni nos virtute destilio tui:interius exteriusq3 custodi:ptabom> ine nibus aduersitatibus muniamur i corpore: z 113 rū a prauis cogitationibus mudemur in mête p T. Larer 3a vomenica viquarefima : 1 Diatione. 13. Clesumus omnipotens deus vota bumi. al 90 lium respice args ad desensionem nostraz derteram tue maiestatis extende per do. no. p Wignarra domenicalosquarestina, de l'Arione. Oncede quesumus omnipotens veus: vt pe er merito nostre actionis affligimur: tue gratie consolatione respiremus: per dum no. Questo bymno sicanta laquinta domenica diquidess ma reive vomenica vipalione che e innanzi alla vomeni ca pellutino, le enfolipsifi nosq inga dysymnus. Exilla regis prodesit fulget crucis miste, rium: quo carne carnis códitos suspensus



cap

rpe

trud

91101

ipet

regi

fcli

lam

ferni

Ipi

do 2

esto tegl ind

ridu cruoze eius roseo gustado vinimus deo Protecti pasce vespere: adenastante angelo:e recti de durissimo: pharaonis iperio. Lá pa scanosty ros est: gimolatus agnus est: since ritatis azima: caro ei? oblata e. Overe digna bosfia: p qua fracta sút tartara redepta plebs captinata: reddita vite premia. Qum surgit rps tumulo: víctor redit de baratro: tyrānuz trudes vículo: 7 reserás paradisú. Quesum? auctor oiuz: i boc pascali gaudio ab oi mortis ipetutun desende pplim. Alia tibi due g sur registia mortuis cu patre sco spu i sempiterna fcla. Amë. p. Surrexit ons vere alleluya. B. Et apparuit fimoni alleluya. Diatone. Resta gsumus ops dens: vig pascalia se sta peregimus: becte largiete monbus z vita tencamus:p. Per lekenhone Denino Esunostra redéptio : amor e vesider û ve? creatozoiuz: bomo i fine tépozu. Que te. vicit clemetia vt ferres nostra crimina crude. lez morté patiés vi nos a morte tolleres. In ferni claustra penetras tuos captinos redimes victor triúpho nobiliad vertera pris refides Tpsa te cogat pietas vt mala nfa supes parce do a voti compotes nos tuo vultu saties. Tu esto nost gauding es sururus punn situra i teglia p cucta sempscla. Imé. & Médit oco i iub.lative alleluia. B. Et dis i voce tube alle. Q.a.

Ph

lfi

911

tan

Die

mi.

911

1113

cis

ripe

ne.

110

uz

19







litni Thome solemnitatibus gloziari: vi cius semper 7 patrocinis subleuemur: 7 sidem có grua denotione sectemuz: per dominum no. Per functo stephano protomartire. B. Stepha nus vidit celos apertos. B. Tidit a introinit beatus bomo cui celi parcbunt. Quatione: A nobis quesumus domine imitari quod colinus: vt discamus 7 inimicos dilige, re quia eius natalicia celebramus: qui nouit e 16 tiam pro persecutoribus exorare dominus no 13 strum Iesum Christum filium tuuz:qui tecuz T Per fancto Biouanni apostolo r evangelista. & alde bonorandus est beatus Johannes Beatus ut supra pectus pomini i cena recubuit. Dratibe cclesiam tuam quesumus vomine beniz gnus illustra: vi beati Johannis apostoli tui z euangeliste illuminata doctrims: ad do na perueniat sempiterna: per. dominum no. Wergh innocentimartiri. Terktto. 🎝 erodes iratus occidit multos pueros. 🧞 3 n betbeleem inde cuitatem vanid. Datione Eus cuius bodierna die preconium inno centes martyres non loquendo sed mone do confessi sunt: omnia in nobis viciorum ma la mortifica: vt fidem tuam quam lingua no stra loquitur: etiam mozibus vita fateatur: p Per fancto Giluestro papa. Oratione mij



Mer lacathedra visan piero. Tu es petrus. B. Et super banc petram bedisicabo ecclesiaz meã. Diatione Eus qui beato perro apostolo tuo collatif clauibus regni celestis asas ligandi atqz soluendi pontificium tradidisti: cocede: vt in tercessionis eius auxilio a peccatox nostrozuz nexibus liberemur: p. Per lancto matthia. Ora. Eus qui beatuz ADatthia apostolor tuor 5 collegio sociasti: tribue quesumus: vt ei? intercessione circa nos tue pietatis semp visce ra sentiam9:p. Per sancto Bregorio papa. Ora. Eus qui anime famuli tui beati Bregorij confessoris tui atq3 pontisicis eterne beatitudinis premia contulusti: cocede propitius vt q peccatox nostrox pondere pmimur: eins apud te precibus sublenemur: per dominus. Ter fancio Beyedecto abbate. Oratione. Atercessio nos quesumus oñe beati Be, nedicti abbatis coméder: vr quod nostris meritis no valemus: eius patrocinio assequa mur:per [ Perlafeita vella numiciata Dynnius A ue maris stella. Lerca nel vespro della donna. &. Auc maria gratia plena: & Bominus tecum. Oratione. Eus q de beate marie virginis vicro ver bum inu angelo nutiante carné suscipere voluisti:presta supplicibus tuis: vt q vere eaz genitrice dei credimus cio apud te itercessio, mui



R. Mo cors sanctorum esus alleluia. Oracione. Eus qui beatum marcu enangelistaz tuu euangelice predicationis gratia sublima, sti: tribue quesumus; eius nos semp eruditio ne proficere 2 oratione defendi: per dominus. (Per san tacopo ; san philippo apostoli. Diatione. Eusqui nos annua apostoloruz tuox phi Aippi z iacobi solempnitate letificas: presta quesumus: vt quox gaudemus meritis:ac cendamus exeplis:p. Per la inventione vella cro ce bymno O exilla regis pdeut. In questo nella onica oi passione. i. 4) oc signű cruciserit i celo alle 18. Lum ons adiudicandum venerit alleluia. Diarione Eus qui in preclara salutifere crucis inuë tione passionis tue miracula suscitasti:có cede glum? vr vitalis ligni pretio eterne vite suffragia cosequamurip. Der sancto Barnabi. Eus quos beati barnabe apostolitui me, ritis 7 intercessione letificas: concede pro pitius: vt qui eius beneficia poscimus: vono tue gratie consequamur: p dominu nostru z č Der fancio Bietanni ante portă latină. Oratione Eus qui conspicis quia nos vndiqz mala nostra grurbant:presta quesumus:vt bea ti iobanis apostoli tui z euageliste intercessio gloziosa nos protegat: per. Per la naturità di fancio Biouanni baptilla Himno. m iiii

s. re

TE

ı.



ne suffragijs adunemur: cuius precibus ero ratus quatriduanum fratrem vinum ab inferis resucitasti. Qui vinis z regnas cuz deo pa tre i vnitate spus sci dus poia scla sclor Amé Ter functo Jacopo apostolo. Dranone. Sto domine plebi tue sanctificator zenstos vi apostoli tui iacobi munita psidijs z conversatione tibi placeat z secura mente de scruigt:p. [ Der fancto pieco in vincula, &. Tues petrus. R. Et sup bac petra bedificabo ecclesia mea. Eus qui beatum petrum apostoluza vin culis absoluti illesum abire secisti:nostro ruz quesumus absolue vicula peccatox: 70ia mala a nobis propitiatus exclude: per vo. n. Ter fancto Domenico co.. felloro. Dranone. Eus qui ecclesiam tuam beati Bominici cofessoris tui dluminare vignatus es me ritis r exeplis: cocede: vt cius intercessione té poralibus no destituat auxilijs: 2 spiritualib? semp proficiat incrementis: per dominu no. Per sancto Lorenzo marryre Gersetto. L' enita Laurentius bonum opus operatus est. R. e ut per signum crucis cecos illuminanit. O cattone. A nobis quo ps veus: vitioz nostroz sta mas extiguere: qui beato Laurétio tribui sti tormentox suox incedia superare:p do.n. ( Per la affirmétione outoftra donna Adymnus.



libeter spatieter täde illu portas incarceranit Sui natalis cenas rer tuc fecit :adesse fecit no biles plerosq3 saltas puella placuit berodi vin uitatis. Iure iurado ille rer pmisit: se vona tuz quicad postularet: caput Fobanis illa postulanit monitis matris. Repotristatus po ter insturandu : atgz puella nolens corristare: caput iobānis instit āputari z dare sibi. Coz pus a suis suit asportatum atq3 locatū suit i se pulcheo: precibus cuius bymnuz buc caneres nos adiunemur. Laudibus ciucs celebrat fu pernite deus simpler paritergs trine: supplices ac nos veníaz precamur: parce redemptis Hme. v. Gloria a bonore coronasti cum pomine. F. Er costituisti eu super opa manuu tuap. Quitione Ancti Johanis baptiste a martyris tui q sumus one venerada sestimas salutaris auxilij nobis prestet effectu. Per tanatunca omo stra vonna. v. Th atiuitas est bodie seë marle virginis B. Luius vita inclita cuctas illustrar ecciesias. Oza Amulis tuis quesumns one celestis gratie munus impartire: pr quibus beate vir ginis partus erritit falutis exording: nativita tis eius votina solenitas: pacis tribuat incre-[ Per laconceptione Et vilitatione mentum:p. sidice vella natinua: Et in luogo dinatinitas sidice con ceptio. Et per la visitatione: sidue visitatio



Eus qui miro ordine angeloz ministeria bominumoz dispensas: cocede propirius ve quibus tibi ministrantibus i celo sempassi stitur: ab bis in terra vita nostra muniatur: p TPer fancto cofina a damiano. Diarione. Resta quesumus omipotens deus: vt san ctoznytuoz cosme z damiani natalitia co limus: a cunctis malis iminentibus: copintercesionib9 liberemur: p. Per ko fraccico. o:a. Eus qui ecclesiam tuaz beati francisci me ritis fetu noue prolis amplificas: tribue nobis eius imitatione terrena despicere: 7 ce lesting donox semper participatione gaudere per dim. I Per sancro luca euangelista. Oracione Aterneniat pro nobis quesumus oñe san ctus tuus Lucas enangelista: qui crucis mortificationem ingiter i suo corpore pro tui nominis bonoze poztanit: per dominum no. Ter sancto simone a sancio juda aposteti. ora. Eus qui per beatos apostolos tuos simo nem z iudam ad agnitionem tui nominismos pernenire fecisti: da nobis cornz closam sem piternam: z proficiendo celebrar ez celebrado profiscere: per Onm. ( Eymno oogni sancci. Priste redempror omnium coserna tuos famulos beate semper virginis placatus sanctis precib?. Beata quoquagmina celcitiu



angelos tuos mirabiliter collocasti: tribue q sumus: vt eins meritis 7 intercessione ad mo tem qui rps est puenire valeamus: per . o.n. Per fancto Biouanni gualberto. Oratione. Besto vue supplicationibus nostris quas in beati Johanis gualberti comemoratio ne deferimus vi qui nostre institie fiduciaz no babemus: eins qui tibi placuit precibus adiu uemur:p. Per sancto Igniatio martire. Oracione Resta quesumus omnipotes deus: vt qui beati Ignatij martyris tui aqz pontificis solempnia colimus eius apud te intercessioni bus adiunemur:p. Per sinto Bernardino. 0:32 Eus qui beato Bernardino cofessozi tuo enangelizādi gēribus nomē tuū singulare munus gratie cotulisti: presta quumus: vt ei? bodic solépnia colimns: ctia vite crépla z pre dicationis documeta sectemur: Qui viuis z. Thymnoper vio apostolo reuangelisti. Hymis. Xultet celum laudibus refultet terra gam dijs apostoloz glia sacra canút solernia. Cos fecli wsti indices z vera mudi immina: votis precamur cording audite preces suppli cuz. Qui celu verbo clauditis serasqueius sol uitis: nos a peccatis omíbus foluite iusin que sum9. Ut cu inder adnenerit p ps i fine seculi:nos sempiterni gaudij faciat esse compotes



Resta quesumus omipotes deus vt inter cedente beato. In. martyre tuo: 7 a cúctis aduersitatibus liberemur i corpore 7 a prauis coguationib9 múdemur in mente: per dim.

C Per piu martiri Dymnus. Anctorum meritis inclita gaudia pangamus socij gestaqz fortia naz gliscit anim? promere cantibus victorum genus optimus. nij sunt quos retinens mundus inborruit: ip sum nam sterili flore per aridum spreuere per nitus teq3 secuti sunt rex christe bone celitus. n ij pro te furias atqz ferocia calcarunt bomi num seuagz verbera cessit bis lacerás soztiter vngula nec carpsit penetralia. Quedunt gladi is more bidentium no murmur resonat non q rimonia: sed corde tacito mens bene coscia co servat patientia que vor que poterit lingua retexere: que tu martyrib9 munera preparas rubii nam fluido sanguine laureis ditatur be ne fulgidis pe fuma deitas vnagz poscini?: vt culpas abluas noria subtrabas des pacem famulis nos quoqu gloria per cucta ribi secula H men & . L' etamini in domino reculeate infti. To.

Eus qui nos concedis fanctox martyruz tuox. IA. 7. IA. natalitia colere: da nobis i eterna beatitudine: de eox societate gaudere per.



ritis nó valemus: ei? patrocinio ascenur: p

Esu corona virginum quem mater illa co cepit: que sola virgo peperit hec vora elemes accipe. Qui pascis inter lilia septus cho reis virginuz sponsus decorus gloria sposiues se qunt atqz laudibus post te canentes enrstrant bynnnosqz dulces personát. Te deprecamur largius nostris ad auge sensibo nescire prsus oia corruptionis vulnera. To aus honor virto gloria deo patri e filio seó simul paraclito i se culor secula. A men. De pecie ma epulchicu dine tua. R. Intende prospere procede e regna.

Coatione per vna vergine a martire.

Adulgentiaz nobis quesumus oñe beata. IA. virgo 7 martir implozet: que tibi gra ta semper extitit 7 merito castitaris: 7 tue professione virtutis: per. [Sesusimo pia verginico me e. Perpetue 7 selicitatis. V. Aducentur regi vir gines post eas. R. Proxime eius asserent tibi. Ora.

nij



## TIn nativitate domini Bymnus. Abini. Erbum caro factum est de virgine maria In boc anni circulo. Tita vatur seculo. IAa. to nobis parunlo. De virgine maria. Kons in suo rinulo. Mascitur, p populo. Fracto moz tis vinculo. Hvirgine ADa. Quos vetusta suffocat. Dic ad vitam renocat. Ham se deus rā collocat. In virgine AD. Stella solem protu nie lit. Sol salutem contulit. Hibil tamé abstulit let Avirgine Adu Sine viri copula. Flore dedit uá virgula. Qui manet i secula. Lū virgine AD Obeata domina. Luius vetri sarcina. Abunpre dilauit crimina. De virgine AD. De semine 117 ulti abrae. Exregali genere. Druz é de sidere Be inc virgine Ad. Doseph nato fruitur. Hatus lac te pascitur. Plaudit plozat regitur. Bvirgine chi Mb angelis pfallitur. Gloria par vicitur. H Dio pastoribus queritur. Lum vir. Pres reges utti de gentibus. Fesuzeum muneribus. Adorāt mis fleris genibus. Lum vir. Illi laus z gloria Becus est victoria. Ponor virtus e gratia. 13 Lum vir. Verbum caro factum est de virgi 100 ne maria. & Gerbum caro factum est alleluya. R. E e babirante in nobis alleluya! Docemus oracióe Oncede que ops dus vi nos vnigeniti ini noua p carnez nativitas liberet: quos sub peccati ingo verusta seruitus tener: peudem.



Tanola vi tutte lecose che sicontengono nel presente libro. 13 mprima lordine del nouitiato. T utto lufficio vella vonna con lemutationi p tutto lanno con le bore. Asimbolo: Lioe Oredo in vnum deum. Lordine vilmodo difareladisciplina. Epsalmi penitentiali: Etigraduali. Lufficio del mercoledi: z giouedi: z venerdi fancto Aucspro de morn: 7 tutti enocturni 7 lelaudi zozationi oc mozti. Ibymnario nelquale sicotiene tutti glbymni ditutto lano proprij z delcomune de fanc ti z orationi. Lauda p vno morto: cioe. Ofratel nostro. Elucrbum caro cóloratione oclla nativita. Orucifixum in carne con loratione. Finito illibro da conspagnie/o vero fraternita stam pato nuouamente: nelquale sono agiunte molte cose piu che nó erano i quelli che furono stampati vaqui inanzi. TImpressum florentie per presbiterum Lau rentiñ de Afdorgianis. Et Johanez de Afdagu tia. Die. rvij. Februarij. AD L XXXXIII.



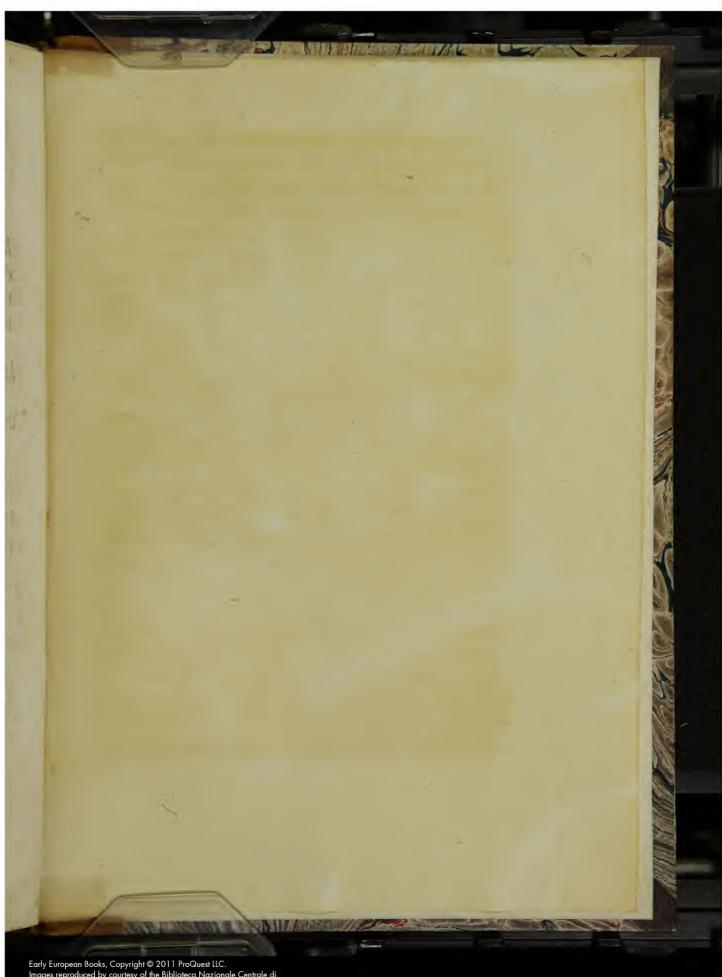

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3

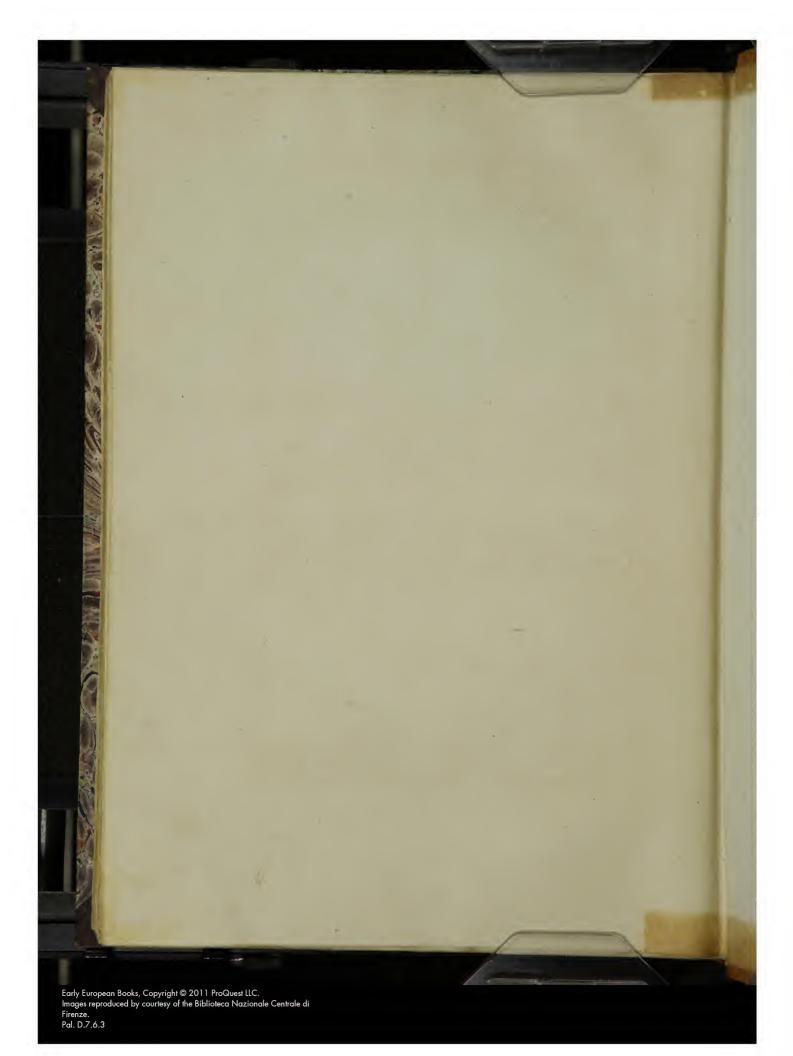



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. D.7.6.3